

COpusculum epistolarum samiliarium & artis earudem scribendi: maxime in generibus uiginti. Ad quæ tamé singulæ quibus nunc utimur species dedu cuntur. Suntque genera ista uidelicet. epistola commendatitia. epistola petitoria. epistola munifica. epistola demonstrativa sivelaudativa & vituperativa. epistola eucharistica siue regratiatoria. epistola amatoria. epistola lamentatoria. epistola consolatoria. epistola expositiua. epistola gratulatoria.
epistola exhortatoria. epistola dissuasoria. epistola inuectiua. epistola expurgatiua. epistola domestica. epistola communis. epistola iocosa. epistola commissiua. epistola regia. epistola mixta.

Horum autem generum quodlibet suas habet species: ut locis suis in sequentibus studiosis horum patebit lucidissime.

Opusculum Scribendi Epistolas Francisci Nigri Incipit Fœliciter.

(E Franciscus Niger: Venetus: Doctor: Clarissimo uiro: Iacobo geroldo: Styro Cnitelfeldensi: Patauini Gymnasii Moderatori excelletissimo: Acutrius quir tutis cultori Fælicitatem.



Vma Põpilius: q post Romulü secüdus: Roma/ ni regni Monarchiá: Regiosq fasces sælici sidere cõsecutus est: licet cũ in sabinis esset solitudinem tantu: uniusquegenæ suæ: cæteris spretis: cõsabu/ latione delegisset: nec un q populari se sistituto mi scere uoluisset: ad summu tamé regni apice deue ctus: qd unicusquestis suæ ordini necessariu so/ ret: suma semp uigilatia exeq curauit. Vnde & ro mani moris & uetustatis sistaurator é appellatus: & post morte diuso (ut credit) stémate donatus. Hoc tu cõsideras: lacobe gerolde uir clarissime: li cet supioribus anis: du privata uita ageres; tuæ ta tu utilitati primu ssuch scenario decebat:

bonage omniu artiu studio idulgeres: nec alienis i negociis ipeditu esse delecta ret:ne odiosus uidereris alione cesor sieri uelle. Cu tame ad honorata ista mo/ deratione tua primu ascedisti: in q no tatu uidebas: tibi iuris utrius q modera mina suscipieda esse: quo te duce facilius ad eius apice posset uiri studiosi per/ tingere: Sed cu etia multi occurrerét: qui hoc i humili dicédigenere: quod fa/ miliare dicimus: tagarduu quodda munus aggressuri: difficiles uidebatur pos se pficere: Tu sane illoge labore miseratus: qbus maxime necessariu fore uide bas: si ad iuris tam diuini q humani anfractus cotenderet: no solu oratoria illa sublime of facudia haurire: sed hac quo of seriore: ex cuius uestigio ad illa facili or sit coscesus: Me rogasti: ut qui hoci gymnasio tuo publicas humanitatis le ctiões pfiterer: humanu etia hoc negociu tuo amore suscipere: quo & tibi gra tificarer: & ad hoc familiare scribedi genus aspiratibus meo labore pdessem. Ego aut: qui tuis i me plurimis maximisq; beneficiis: tibi adeo deuictus sum: ut si uita etia pro tua dignitate essunda: uel minima adhucno uidear meritoge tuor parté affecutus: ut tuæ moré gereré uolutati: studiosis quuenibo: meo labore aligdemoluméti afferré: familiar é quada scribédiar té reppire conatus sum:loge que ab illa forensi & graui semota. Quacu in unu corpus redegisse: ad te uir itegerrime bonis auibus mittere decreui: qui cu semp bonase artiu studiosus extiteris: gbus no minus ipsespledoris reddere studuisti: gillæ tibi: cua semp doctos uiros adeo excolueris: ac pietissimecoplexus sis: ut te utrius Quirtutis parété ois merito academia iam appellare no dubitet: mihi dignus uisus es: cui opusculu hoc nostrum comedaret: ut illuda maliuoz morsibus tuereris. Ad te igif ueniété suscipe libellu: & îter reliquos codices tuos: quos &

plurimos & doctissimos in celeberrimam bibliothecă tuam undicollegisti: huc quoch nostruitanți illor seruulucollocato. Non enim idignum erit: inter tot sapietissimos uiros: quor monumeta splédidissimo pluteo tuo seruatur: samulate quoch nostru accedere codicillu: cui scio utracp scelice seruitute sutura. Opus aut ipsu facile cosequemur: si primo epistolar genera declarabimus: ad que singulæ: quibus nuc potissimu utimur: species deducus. Secudo si clau sular ad tales epistolas facietiu: elegătia breuiter exponemus. Postremo si uni cuica uiror ordini accomodatos titulos: unico tanți axiomate absoluemus. Sed ia bonis auibus susceptæ puscie: nostrica istituti sumat exordiu.

Trácischi nigri ueneti doctoris:pro nouitione adolescétiu:ad pedestré oratio/ néaspiratiu utilitate:Clarissimo uiro:lacobo geroldo:Styro:Cnitelfeldés:pa tauini gymnassi moderatori excellétissimo: ac utrius quirtutis cultori: isch/ nos dicédi modus:pientissime sacratus: schoat. Præsatio.



Cribendam epistolam initiú licet multi uariis cau sis ascribát: illud ego tamé uerius existimauerim quod in turpilianis fabulis uetustissimis memorim traditú accipimus: non alia. side causa epistola fuisse repertá: nisi ut absentes amicos hoc tátú remedio presentes redderemus: eorúgilitteras sturentes: iteruallo locom ac tempom iterpolata aliquátisper amicitiá istauraremus: quæ cú potissi múin diuturna cosuetudine fundamenta facere soleat: ca prætermissa: non pam quidé labesactari uides. Diuina igis no imerito epistola appellauerim: quæ diuino sungens officio: diuinu quoq in nobis opus efficiat.

Epistolæ distinitio: genera: ac spés: cú suis regulis & exéplis. Libellus primus Pistola est oratio pedestris: quæ absentes amicos præsentes sacit: tá ad uoluptaté: qua distinitaté tú publica tú privatá: divinitus excogitata. Epistolam aút genera sunt uigiti: primú scilicet comen datitiú: secúdú petitoriu: tertiú munificú: quartú demostratiuú: quitú eucharisticú: sextú amatoriú: septimú lamentatoriú: octa

uum cosolatoriú:nonú expositiuú:decimú gratulatoriú:undecimú exhortatoriú:duodecimú dissuasoriú:tertiúdecimú suectiuú:grtúdecimú expurgatiuú: grtúdecimú domesticú: sextúdecimú coe: decimúseptimú iocosum:decimúoctauú comissiuú:decimumnonú regium:uigesimú & ultiviocosum:decimúoctauú comissiuú:decimumnonú regium:uigesimú & ultiviocosum:decimúoctauú comissiuú:decimumnonú regium:uigesimú & ultiviocosum:decimúoctauú comissiuú:decimumnonú regium:uigesimú & ultiviocosum:decimúoctauú comissiuú:decimumnonú regium:decimúoctauú comissiuó:decimúoctauú comissiuó:decimúoctauú comissiuó:decimúoctauú comissiuó:decimúoctauú comissiuó:decimúoctauú comissiuó:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauúció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnonúoctauíció:decimumnooció:decimumnooció:decimumnooció:decimumnooció:decimumnooció:decimumnooció:decimumnooció:de



mum mixtum. Comendatitium genus. Caput primum Ommédatitiú genus est illud: qd fit i alicuius certæ psonæ comé dationé: ad demostratiuá uel iudicialé causa accomodatú: huius aut generis spés sunt duæ. Vna se pética. Altera uero dicæanica.

Di

## inter iatur; e futu Commendatitia drain minicipal Epentica Dicæanica Ciuilis Criminalis Epética epistola comédatitia é illa: q scribit i alicuius certæpsonæ comédationé: oficial control paliq dignitate cosequeda. Cuius epistolæ talis é regula. i comédatitia epistola: quæ epética di scribere uoluerimus: illa i partes quon diuidemus. In que prima ab ea psona beniuolentia captabimus: ad qua scribia mus: laudates illa uel a liberalitate siue munificétia: qua soés utif: unde nobis maxima exoriat fiducia ad ipsa ueniedi: cu spe id facile obtinendi quod cupi/ mus: uel etia abalia uirtute: & maxime abilla: cuius est is plenus: que comeda re uolumus: dicetes ea plona lemp fuisse assuera talibus uiris fauere: cu ipsa ex eon numero sitaln secunda uero beniuolentia captabimus ab eius psona qua comendare itendimus: ipla maxime laudates: dicentes quoqipla ppter uir/ uno tutes suas oibus ee gratissimá: & nobis pcipue: q eius cosuetudine diutius usi materia fuerimus. In tertiaat re ipsa exponemus: qua ipetrare cupimus: illa eë iusta ho SIMETO nelta & facile arguetes: & exq maximu sit honore cosecuturus ille: ad que scri a epilida ctanire bimus: si uoluerit illiamico nostro fauere: que comendamus. In ultima uero pte uelaliquod pmiu pollicebimur: uel potius pperua servitute nfam offere terasity mus: si quod petimus cosequi poterimus: dicentes o gcqd i ipsuamicu factu olatá aliv fuerit tang in noliplos factuexistimabimus. Propositio. ripotiffy Commendetur Cæsar sempronius: pro equestri dignitate consequenda. ta facete Exemplum. pars i efactari No audere iuictissime cæsar ta samiliariter ad maiestate tua scribere: ne temeri/ pellaue/ tatis uitio notadus essem:nisi te oium humanissimu oiumqadeo benignissi mu esse perspicere: ut eos etiá: quos nunquideris no cesses in dies tua tibi be/ drockin neticentia deuicire: unde fit: ut ego quoq ad te uenire no dubite: cu fuma spe. id obtinendi: quoda te potissimu ipetrare cupio. Sempronio nanquiro stre/ z primus nuissimo multos annos utor ualde familiariter: qui & suo splendore: & utri/ ites fact usquirtutis isignibus:omni populo modo adeo gratus est:ut que illi præfe/ nituses rat: habeat pfecto memine ls enim cuannis exactis: hac in expeditõe tua pan/ 3 et comer noniæ multa quide at q præclara de se strategemata præstiterit quibus apud Aratius oés milites tuos maximá sibigloria coparauit: emeritus nunc miles in patria quieté reuerti cupiens: uellet merita militiæ suæ laurea cosequi: pide me ex/ ni.unde orauit:ut eu tuæ maiestaticomendare. Ego igit:qui eiuspetitione iusta esse & 4 intidea honesta uideo: utis. s. digno labore suore pmio codonet: quo reliqui magis ad ileptimo iú&ulo uirtuté accendant: tuæ illű iuictiffimæ maiestari sűmopere comédo: ut cú eű militaristemate decoraueris: & meaitelligat comedatione no fuisse uulgare: primu & tibiimortalegram sit habiturus. Vale. na cómic (Dicæanicaciuilis. Dicæanica epistola commendatitia est illa: quæ scribitur in alicuius certæ perso ri:huis næcomendationem:proaliquo negotio expediedo. Huiusaut epistolæ spés eanth

funt dux: una scilicet ciuilis: & altera criminalis. Dicæanica epistola comendatitia: quæ ciuilis dicitur: est illa: quæ scribitur in ali cuius certæ personæ comendationem: pro aliqua forensi causa expedienda: cu ius epistolæ talis est regula. Regula. S i comedatitia epistola dicæanica: q ciuilis df: scribere uoluerimus: illa silf i par res attuor dividemus. In as prima beniuolentia captabimus ab ea plona:ad qua scribimus: laudates ipsa suma iusticia & ægtate: dicetes que nobis ma/ xima spe fuisse exorta: q amici nri cam comedata suscipiet. In secuda uero be/ niuolétia captabimus ab ea psona: quá comendare uolumus: laudates ipsa ab omni uirtute:quam ei poterimus tribuere: & dicetes: ppter tales uirtutes luas no folu nobis: sed etia omni populo sit gratissimus. In tertia aut beniuole tia captabimus ab ipfa re: de q scripturi sumus: laudates ipfa a iusticia & æqta te:afacilitate & amplitudine: & ab utilitate: dicetes maximu iudici future ho/ nore: si ea suscepit expedieda. In ultima uero pre petemus quod sperrare itedi mus:dicentes primo amicu nem maxima spem hee: ppter amore nostrum sit ei comedatus: deide rogabimus: ut hæc spes eu no fallat: pmittetes aliquod pmiu:ut i pcedeti epistola tactu est. Propositio. Commendetur iudici pomponius: pro forensi negotio suo expediendo. Exemplum. Tata est iusticia & ægtas tua excellétissime iudex: q no mihi solu: sed oibus etiaci uibus istis notissima e: ut sine alterius patrocinio uiri:possit gig itrepidus ad te cofugere: cu fuma ac certiffima spe: etia cotra acerrimos aduersarios suos ui ctoria obtinedi. Vnde pter amore ac beiuoletia illa: q iter nos uter q nfm de/ uictus e:no mediocris etia mihi fiducia suggerit o si alique ribi Iris meis co/ mendauero giiuste ab aduersario opprimat:ægssimu illi sauore tuu pstabis. Cu igit Poponio uiro optimo p multos annos utar familiarissime q singulari z uirtute sua: oibus ggratissimus e: cuius uirtus no obscuro nec uario sermone: fed & clarissia: & una oium uoce pdicas. Cucp is magna qda negocia & apla & expedita heat cora excelletia tua pageda: & ex gbus magnu posset & honore & decus coleg:me rogauit:ut eius tibi hæc negocia uelle plfas comedare. Cofix dés se l'is istis apud tegratios so fore. Ego igit : q talé uix maxie diligo: cu ppter 3 eius uirtute:tu maxima pbitate:eius cas tibi fumope comendo:rogoqut oi bus i rebus eu ita tractes: ut itelligat amicitia niam iter nos aliqd ualuisse: cui ipe ppetua erit seruitute deuictus. Vale. Dicæanica criminalis. Dicæanica epistola comendatitia: quæ criminalis dicitur: est illa quæ scribituri alicuius certæ personæ comendationem pro aliqua criminali causa expedien da: cuius epistola talis est regula. Regula. s icomendatitiaepistola dicæanica quæ criminalis dr:scribere uoluerimus:illa fili partes quor dividemus. In que prima no amplius apte: sed occulte beni uolétia captabimus pifinuationem: laudates primo plona illa ad qua feribie Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

mus: dicentel et illam penitus abhorrere ab illo uitio: cuius fuerit notatus ille que comedare uolumus. deide dicetes: nobis etia sumope displicere quod ta/ mali li uiro obiicit: aggrauates illu quatu poterimus. In secuda uero dicemus o li da:cu cet sup hac re deliberauissemus:nihil penitus scribere:tamé cosiderates bonu aliquod uel utilitaté publica seu priuata: quæ posset ex tali uiro procedere: cú ripal excepto hoc uitio: cuius isimulatus e: alias sit bonus & honestus: conabimur onarad iplu paulatim laudare: cocludetes: q ho no res sit ispicienda. In tertia auté ei AS TO oibus uiribus nris tale uiru comedabimus: exponetes quata fit inde utilitas erobe secutura. In ultima uero offeremus ipfu no amplius esse talia facture: sed po/ iplab tius sempuirtutibs & bonis opibus uacature: offeretes simili & opera niam uirtuta & talis uiri nung illi:ad que scribimus esse defutura. Propositio. eniuole C õmendetur Cæfari Milo: o guis Clodium interemit: a capitis tamen muleta tugho are into liberetur. Exemplum Noui Cæsar iuichissime: gtu semp ab ineunte ætate ab omni penitus scelesto sa cinore fueris alienus: ita ut nullu nunquolueris flagitiofu uize in hactua ciui tate coalescere: & illu præcipue: qui ab omni pietate semotus: in pprios coci/ ues suos parricidiú comittere ausus fuerit. Vnde & ego quoq no solu homi z cidas a me penitus alienos feci: fed eos tanto magis abhorrui: quo crudeliores funt in pturbada hominu societate: quæ semp ab oibus mirifice tutanda est. Hinceffectuerat: ut nullo pacto uellé: etiá rogatus: in Milonis fauore ad tua usetiad maiestate scribere: nisi me cæteræ eius uirtutes coegissent: quæ tot & tantæ pidus ad sinnt: ut eas uix numerare audea. Is.n. excepto hoc facinore: quod etia iuitus Juos Wi patrauit: tata semp fide in rempu.nostrausus est: ut sapissime pro eius salute im de/ feruada no opes folu: sed & ppriú sanguine exponere no dubitarit. Quod cu 4. 100 2191 mecii ipfe cosidero: no mihi uidet hoc casuale facinus tatage uirtutu præmia pstabis abolere debere. Tua pide maiestate exoro: ut no rem sed homine ipsu inspici ingulari : ens:tato uiro dignefuenia præbere:qui & nung deinceps in tale facinus est la plurus: & pro te: ut lemp antea fecit: anima ipla: si opus fuerit: est libentissime rmone cápla& onoré& expositurus. Vale. Petitorium genus Caput II. Etitoriu genus è illud quod fit p alicuius certæ rei ipetratõe: quæ uel in aliqua gra cofequeda: uel i aliquo munere obtinedo costituta e, hu re.Cofi ius igif generis spes sunt duæ. Vna scilicet gratiæ, altera uero rei. u ppter gut oil Petitoria. Gratiæ. uise:cui Petitoria epistola græ é illa quæ adalique amicus cribit palicuius rei scorporeæ inalis ipetratione.cuius epistolæ talis est regula. ribituri S i petitoria eplam græad amicu fcribere u oluerimus: u el i doctria: u el i cofilio xpedies seu i aliquo procinio ipetrado: i que ptes tale eplam dividere debemus: i que prima oportebit nos dátis facultaté declarare:ne forte se excusare possit q si q 11 HS:1 1/2 ret id saceret; i sca uero petitois nix honestate & iustitia ostedemus: ne for teliexculas Coribi

amicus ille ad quem scribimus: diceret se facturum si æquum esset. In tertia aut reipetitæ modum: & facilitate aperiemus: uteo libentius ea colequamur: quo facilius fieri poterit. In quarta uero premiu pollicebimur: uel in aliquo p cio costitutus si mercenaria fuerit persona: uel potius in servitute perpetua offe renda:ut bonű uisz decet. Propolitio aut: quæ quita pars est: his superioribus partibusiteriicief ubi aptior esse uidebif. Propositio. P etatura Cicerone patrocinium: in caufa ualerii: qua cora iudicibus acturus est. Exemplum I ncredibilis illa facundia tua: Marcetulli: quæ in oium oculis mirifice elucefcit: ita ut nullu præter te: céseat ciuitas nostra: oratoré habere: qui & in forésibus caulis lapientia:iusticia: & æquitate utať: & i cæteris rebus peragendis: no mi/ nus fibi apud oes splendoris & gloriæ adiiciat: me núc potissimú ad te uenire copellit: cu suma fiducia id cosequendi: quod animus meus exoptat. Est nag z mihi cu aduerfario meo iustissima quæda cotrouersia: q cum abeo herædi tate spoliatus sim: peto ut in ea uolete sic iusticia reducar: ille aut nequissimo i me animo perturbatus suis studet cauillatoibus me abilla remouere. Tuaigr 3 in hoc casu sapiam requiro: quæ in senatu cora iudicibus oratione habitura: no solume ab his aduersarii caliditatibus absoluat: sed etiai optata hereditate iducat. Quod pfecto tibi facile future e: si ad pris mei testamétu aduerteris q 4 pter oes:me unicu sibi hærede legauit: guis patrui mei caliditate urgete: uide ar ab hacpenitus hereditate alienus. Quod si feceris: ut spo: & opto: post legi/ 5 tima mercede tua: qtibia meliberali exponet: me sp hebis: cui tang minimo seruo posses i oibus tuis uotis ac desideriis iubere. Vale. Petitoria rei. P etitoria epistola rei est illa: quæ ad aliquem amicus cribit: pro alicuius rei cor poreæ ipetratõe: cuius epistolæ talis est regula. S i petitoria epistola rei adamicu alique scribere u oluerimus: pro aliquo mune reipetrado: ilta similiter epistola in partes qui qui diuidemus. In que prima be niuolentia captabimus abea psona ad qua scribimus: laudates ipsa prius a libe ralitate: deide potissimu ab auctoritate illius rei cocededæ: qua petimus. In se/ cunda uero demostrabimus petitois nostra honestate una cu suma ipsius rei petitæ necessitate sine qua uix sacere possimus. In tertia aut ostedemus tali ui/ ro facile esse nobisillud tribuere: quod petimus: & in hoc locoaperiemus ipiv us uiri facultaté: no folu in tali re: sed etiá in maiore multo erogada. In quarta præterea premiu aliquod pollicebimur: uel in precio costitutu: uel potius in aliqua seruitute:quæ animu nostrugratu ostendat. Ipsam demu propositio/ nem iterpartes istas: prout nobis melius uidebitur: iterponemus: sicut in su periore præceptum elt. Propolitio. P etamus a titio digestorum opus quod nobis maxime affectamus. Exemplum. pars. i Nouisemper Titiea e igenii tui coditione: utad uirtutem aspiratibus uiris no Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

opibus folu: sed etia sanguine ipso: si opus foret: benignissimae subuenires: hac code causa no mediocre vibiapud oés nomé coparasse: nec minorem quoga aoffe diis gram costitutam: qui te tot tatis opibus stipauerut: ut facile etia: præter hác beneficentia tua:possis oibus suppetias ferre. Hincest: q cum ia per mul z ribus tos annos iuri cæsareo operá præste: ac no possim, ppter librore iopiaad eius apice peruenire: statuerim ad tuá ope cofugere: sine qua aut nihil penitus hoc AB 211 in gymnalio colequi potero: aut tade icepta puicia deserere cogar. Cu igit til 3 bi bonis uiris & ad uirtuté anhelantibus tá facile sit opé subministrare: quelle & posse: cupræsertim etia multos tuæ sidei comédatos elimo (utita dixerim) ad cælű usp sustuleris: Tuá pinde beneficentiá exoratá uelim: ut mihi digestű 4 unu dignet elargiri quo iceptu studiu pficere possim: & tibi no mediocreglo/ Elas : riaadiugere. Quod li feceris ut spero & opto: rati in me beneficii tui memoria 5 nulla unq delebit obliuio: sed tibi potius si debitas gras agere uel referre no po tero: su tame imortales habiturus. Vale. [Munificugenus. Caput .III. Vnificum genus est illud: quod fit proalicuius certæ reierrogatõe: Tuaigi abituta quæ uel i aliq gra elargiéda: uel i aliquo munere codonado: costitu ra est. Huius igit generis spes similiter sut duæ: una, sgratiæ: altera reditate Munifica rterisq. Gratiæ te:uide Munifica epistola gratiæ est illa: quæ ad aliqué amicu scribit: pro alicuius rei in/ oftlegi corporeæ errogatõe: cuius epistolæ talis est regula. nunimo S imunificaepistolagratiæ ad amicu aliqué scribere uoluerimus: uel i doctrina oria rei uel cossilio: seu inaliquo patrocinio errogado: illain tres partes diuidemus. In rel cos quan prima captabimus beniuolétia ab ea perlona: ad qua (cribimus: demo? strantes: q ppter amorem & beniuoletia: qua in ea sumus affecti: deliberaui/ mus talégram ei coferre: qualé iple per litteras suas petiuerit: uel qualé nos sci omune rimabe mus ipfi esse necessaria. In secunda uero exponemus munus nostru: quod ipsi amico uolumus errogare: ipfu gto honestius poterimus laudantes: adhoc ut usalibe ipsi gratust ut ab ipsa re uideamur beniuoletia nobis costituere. Iu tertia aut usinfe & ultima offeremus eide amico operanfam: i cæteris rebus glibetissime acco plius rei modata: dumo possimus ei regrata facere: declarates hoc ee amici officiu: uti staliu Propositio. rebus oibus debeat alteriamico opera sua pbere. nus ipv Polliceatur Cicero patrocinium suum ualerio:in causa forensi:quam coram it quarta dicibus acturus est. otiusin Exemplum DOLLTO A ccepi tuas litteras Valeri chariffime: ex quibus intellexi quanto defiderio affi/ ut in lu ceris: ut tibi in controuersia tua patrociniú meu præstare uelim: quod psecto me:facere:cogit no folu caufæ tuæ iustitia & æquitas:quæ oium uirog bono ru fauore merito consequi debet: sed etia amorille & beniuolentia singularis: quasemperabineunte ætate in oes tuos: in teg præcipue assectus sum. Tibi z irisno

proinde no solu patrociniu meu in hac tua causa polliceor: ueze etiá oém oste/
ro sauoré: qué amicissimus quis palteri debet amico coscarenta ut nullu peni
tus laboré recusaturus sum: dú tibi gratificari possim: quod adeo libenter exe
qui conabor: ut si res mea propria ageres: sed hoc melius sieri: g scribiaut dici
uolo. In cæteris aut rebus: quæ per me tua gratia essici poterunt. ossero meti/
bi in omnibus adeo deuotu: ut scias me nihil gratius exequi posse: g quod tuæ
sensero gratu esse uoluntati: cui oém operá mea: in oibus optatis tuis gliben/
tissime parata ossero. Vale.

[Munisica epistola rei est illa quæ ad aliqué amicu scribis: p alicuius rei corporez
erogatioe: cuius epistolæ talis est regula.

Regula.

s i munifica epistola rei ad amicú aliqué scribere uoluerimus: p aliquo munere erogado: sta silí epistola in ptes tres dividemus. In que prima captabimus silí beniuolentia ab ea psona ad quam scribimus: declarates: que ppter amorem & beniuolentia: que in insta simus affecti: deliberauerimus ei tale munus facere: que inste a nobis p siras petiuerit: que maxime scimus institute donú non solú ei grav tissimú suture: sed etia maxime accomodatum. In secuda vero conabimur ov bus viribus nris institutus nrim comendare: cú oí tamen modestia & sapia: ne videamur: institutudates: de nobis iactater log: & silí i hoc loco conabimur ostendere que hoc tatú secerimus ea de causa: que sumus valde sclinati ad oía facienda: q scimus tali amico nro esse utilia & grata. In tertia vero & ultima oste remus silí in cæteris rebus oém opera nram amico accomodata: dúmo scia mus illi gratiscari: & alique emolumenti afferre.

Mittat titius digestore opus arcadio: quod inse ab eo per litteras exposuerat.

Exemplum. L itterætuæ:qs pximis diebus accepi:me adeo oblectarut arcadi chariffime:ut îter cæteras molestias meas: hæc mihi maxima psecto cosolatio suerit. Cú p cipue nihilaliud affecté: qut tibi me gratificari sentiá: & maxime cu uideo ian/ diu te lris & bonase artiu studio adeo deditu esse: ut que tibi pfera: habea pte/ cto neminé:quod mihi táto gratius est:gto maior est amor & beniuolentia:q îte afficior: quæ te etiá idies exoptat in maioré uix euadere. Quapropter cúa z me p lfas easdé petieris digestore opus:ut eo facilius possis iceptu studiu psice re: quo maior tibi dabif comoditas studedi: deliberaui ægde desiderio tuo sa tissacere. Vnde expedito subito hoc núcio: cui ad te lías istas dedi: misi libentis fime tibi opus: quod tatopere cupiebas: ut eo in tuis studiis adeo familiariter nti possis q & tibi utilitatem maxima: & mihi non minoré leticiam adiugat: ná profecto quato magis te diligo: táto maiore afficior cupiditate: te aliquado in huiuscemodi artiu nostran palestra uictorem uidendi. Siquid est præte/ 3 rea: quod tibi gratu efficere possim & periucundu: tuu est præcipere: meu aut exhilari frote mádata tua exequi: cui etiá omnem operá mea offero: in omniv bus opratis tuis glibentissime accommodaram, Vale,



peni

Texe

t dia

metiv

dtia

lipen

noun &

1 & Sapia

abimu

doiah

imaok

mõ sav

1776

pars 1

ume:ut

ideo ian/

bea pte

lentia:9

pter cual
diú pfice

io tuo la

libenti

ilianite

menaut

nomn

Demonstrativa genus. Caput. Hll. Emostrativa genus est illud: quod sit in alicuius certa persona lau dem uel uituperium. huius igitur generis species sunt dua: una sciv licet laudis: altera uero uituperii.

Demonstratiua Laudis Vituperii

Demostrativa epistola laudis estilla quæ ad aliqué amicu scribit: palicuius pso næ comendatoe: cuius epistolæ talis est regula. Regula.

i demostrativa epistola laudis ad aliqué amicu scribere volverimus: vel i eius laude:ad que scribimus:uel alterius psonæ de qua mentione facere uolumus: illain partes tres dividemus: In grum prima declarabimus: glicet vires no stræ no sint sufficientes ad laudadu tatu uiz: quia eius coditoes superant oem modu scribendi:tamen ut faciamus officiu nem no possumus no aliquid scriv bere: & in hoc loco accipiemus illa excufationé: circa talé audacia scribédi qua nobis uidebit esse couenientior. In secuda uero icipiemus ipsa persona lauda re ab aliqua uirtute uel disciplina: quæ laudabilior sit i tali uiro: que laudamus & etia universalibus clausulis utemur: dicendo eius coditoes tales & tatas esse: onon facile possimus tali stilo scribendiillas complecti. In tertia aut & ultima dicemus: nos uoluisse hæc pauca dicere: quæ quasi nulla sunt: respectu illog: quæ dici possunt: simulq declarabimus: oia hæc dixisse: no assentatois: sed ue ritatis causa icitatos: & ut aliquatulu gratu animu ostederemus erga tale uiz: qué comendauimus: offerendo similiter omnem operanostra: ipsiamico per nitus in oibus luis optatis parata. Propositio.

L audetur Callimachus uates: apud illustrissimum dominiu ac senatu uenetu.

Exemplum. Licet honus loge meis uiribus ipar hodie susceperim Serenissime priceps: uosq nobilissimi patricii:ut p lfas meas uobis callimachi ufi laudes exponeré:qua tot & tatæ sút:ut psecto nescia a gbus potissimu initiu suscepturus sim:quæ ue facile oem dicendi scribendics facultate superat: Est tamen officiú meu: qui eiusde militiæ disciplina teneor: húc strenuissimű sapietissiműg milité sűmis laudibus extollere: q etia ibecillæhuic epistolæmeæ facile poterit coueniens argumentű pítare. Est pfecto tale tátűg Callimachi mei igeniű: talis doctri/ z na:ac rese pene oium experietia:ur pares admodum fibi paucos nra uiderit ætas: q tā i publicis: g privatis lectõibus suis tatæ é huic gymnasio vestro uti litati:tato spledori & ornameto:ut facile eo istituete cætera italiæ gymnasia quæ humana disciplina psiteans: & superet & excellat. Sed nolle: diu i tatiui ri laudibus exponendis imorado:epistolæ modu nescius excedere: pide in aliud tos reliq no scribenda: sed potius dicenda reservabo: quo & sidei & ue ritati iseruia: & uobis tatu uiz melius intelligendu noscenduci præstem: cui etiam ut cæteris laude dignis facere soletis: & gratia & fauorem uestru be

nignissime tribuatis. Vale. ( Demôstrativa vituperii. D'emostrativa epistola viruperii est illa quæ ad aliqué amicu scribit: palicuius certæpsonæuituperatõe. Cuius epistolætalis est regula. S i demostrativa epistola vitupii ad alique amicu scribere voluerimus: in alicu/ ius certæ plonæ uitupationé:illá silf i tres ptes dividemus. In que prima beni nolétia captabimus a plona nostra: demostrates: o no uelimus scribere cotra talé psonaceo qui naturaliter delectemuraliis detrahere: sed assignabimus aliq ronabile cam: ppter qua simus icitati ad talia scribeda. In secuda uero uitupa/ bimus ipsa psona: corra qua scribere itedimus: cu omni modestia & honesta te:ita ut no uideamur hoc facere ppter odiu uel malignitate: sed potius ppter ueritaté tutádá: uel gaipla dű i supbiáeleuaf: & neminé uult apud se pati: poti/ us digna est tali uitupatõe: ut deiceps deisstat ab ista supbia. In tertia aut & ul/ tima excusatione capielnus cu ea psona:ad qua scribimus:si fortasse cu taliscri ptura aures suas offéderimus: dicétes nos io hæcad ea scripsisse: qa itelligimus eius itegritate: & io uolumus sup his oibus ea iudice costituere: offerendo nos ipsos & oia nostra ipsi amico accomodate. Propositio. Vituperetur Catilina apud Ciceronem: quia ipse in patriam coniurauerit. Exemplum. pars i Nõ é co sue tudinis mex Cicero charissime: ut aliis detrahédo: qd plærig facere cosueuerut:mihi famagloria p coparare studea: & his pcipue:quoz scelestafa cinora mihi minus nocere possunt:imo & sæpius ab inimicis meis lacessitus: adultimu usa ppessus su. Sed cu uidea scelestissimu Catilina: qsibi oes ciues nfos ppetua qua feruitute deuictos existimat: no solu i priuatu bonu: sed etia i publicu scelestissime coiurasse: no postu me peitus cotinere: qn eius tibi scele/ ra apia: nefortaffe diu occulta magis noceret. Scias pide Cicero charissime: p/ z ter reliq huiusce nebulonis uitia: qoibus psecto notissima sut: hoc quoq de terrimu adiugi: q dieg noctuq scelestissimus iste carnifex oes nefarios uiros ambit: ut eos i bonom uirom pnicie iducat. hoc.n.oibus ciuibus nfisadeo ma nifestué:ut sole clarius eluceicat:cu pserti etia publicis minis multos affecerit: qui eu tanquenenolu serpete estugiut. pide eradicadu esset hoc malumi Cice ro:negrauius iualescens offenderer. No scripsi hæc psecto:utaliquo i eŭ odio 3 uel maliuolentiæ meæ satissacere: quapenitus sempabhorrui: sed ut te his re bus tanglæueg iudicem costituens:iducerem tadem ad pestem ista ex nostra ciuitate tollendam: tibi in oibus etiam operam meam offerens glibentissime Eucharisticum genus. Caput. V. paratam. Vale. Vcharisticu genus est illud quod scribit ad alique amicu in grav rú actionibus referendis:pro aliquo beneficio suscepto: & huius generis species sunt dux. Vna scilicet pro munere: Altera uero p beneficio. Eucharistica promunere pro beneficio

E ucharistica epistola p munere e illa: qad alique amicu scribit i grazactoibus: paliq re corporea elargita: Cuius epistolæ talis est regula. alicu S ieucharistica epistola, p muneread aliquem amicuscribere uoluerimus: utei gras meritas agamus: illa in partes tres pricipali dividemus. In que prima be 12 beni niuolentia captabimus a re ipfa: qua abamico susceperimus: dicentes ipsa esse recotra nusaliq uitupo nonela tati precii: o no facile possimus ei debitas gras agere. In secunda uero beniuo/ lentia similiter costituemus a persona nostra: declarantes: quires nostræno sint sufficientes ad correspodendu humanitati eius uiri: ad que scribere itendi mus:cu ipsa superet oem modu dicendi siue scribendi. In tertia aut & ultima tales gras referemus: qles poterunt uires nostræ: offerentes silr oem opera no/ stram tali amico in oibus suis uotis parata. Propositio. G ratias agat titio arcadius:pro digeftorum opere:fibi ab eo elargito. cial (ci Exemplum. elleimus Cú tui i me muneris magnificetia & liberalitate cosidero Titi charissime uideo quatæ sint a me tibi gratiæ no solu agendæ: ueru etia referedæ. Sed no possut exiguæ igenioli mei uires hoc opus pficere: quod non folu ipfas exfuperat: fed erite etia facile oem dicendi scribendi ue materia uicit. Vnde quid mihi potissimu faciundu sit:penitus ignoro:sienim a tali graze actioe disceda:igratitudini mi of facere hi maximæ ascribendű erit:si uero gras agere tentauero:nec menté uerba se/ scelestasa quent:non minori uitio fortasse tribuendum: onon possitanimus meus sui acellitus; gratitudine præseserre. Cum igit id assequi nequea: quod cupio: ne ab officio z oes ciues meo penitus discessisse uidear: illud salte ad animi mei gratitudine demostra fed etia du:igenue pfitebor:me no habere:quo pacto p tato in me beneficio tuo:tibi ibilcele meritas gras aga. Dabo tamé opera: ut si qua in retibi pdesse possim: nuglabo 3 illime:p/ : ribus uel uigiliis parca: sed potius tato libentius oem tibi seruitute mea deuo/ quoqide! uea: gto i me fueris beneficetior. Vale. Eucharistica pro beneficio. ros wiros E ucharistica epistola pro beneficio est illa: quæ ad aliquem amicum scribitur: adeo ma in gratiarum actionibus: pro aliqua re incorporea elargita: Cuius epistolæta/ affecerit: lis est regula. Regula. S i eucharistica epistola pro beneficio ad aliqué amicus scribere u oluerimus: utei imi Cice meritas gras agamus: uel pro colilio: aut doctrina: seu patrocinio dato: illa silf in partes tres dividemus. In quase prima beniuolentiam captabimus a nobis tehiste ipsis:demostrates quesciamus:a quibus uerbis potissimum debeamus inci/ expoltra entilline pere: ut pro tanto suscepto beneficio gras agamus: quia igenii nostri uires no out. Vi sint sufficientes ad id peragendu. In secuda uero beniuolentia costituemus ab ipfare: laudates ea: quatu poterimus & dicentes ipfa nobis maxime fuiffene/ uingra/ cessaria: & ideo accidisse gratissimam. In tertia aut gras agemus: quales poteri/ x hours mus:demoftrates animu nostru ualde esse iclinatu ad oem gratitudinem de/ uero P mostrandam: & in hoc loco similiter offeremus omnem opera nostram huic taliamico glibentissime accomodatam. Propositio. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

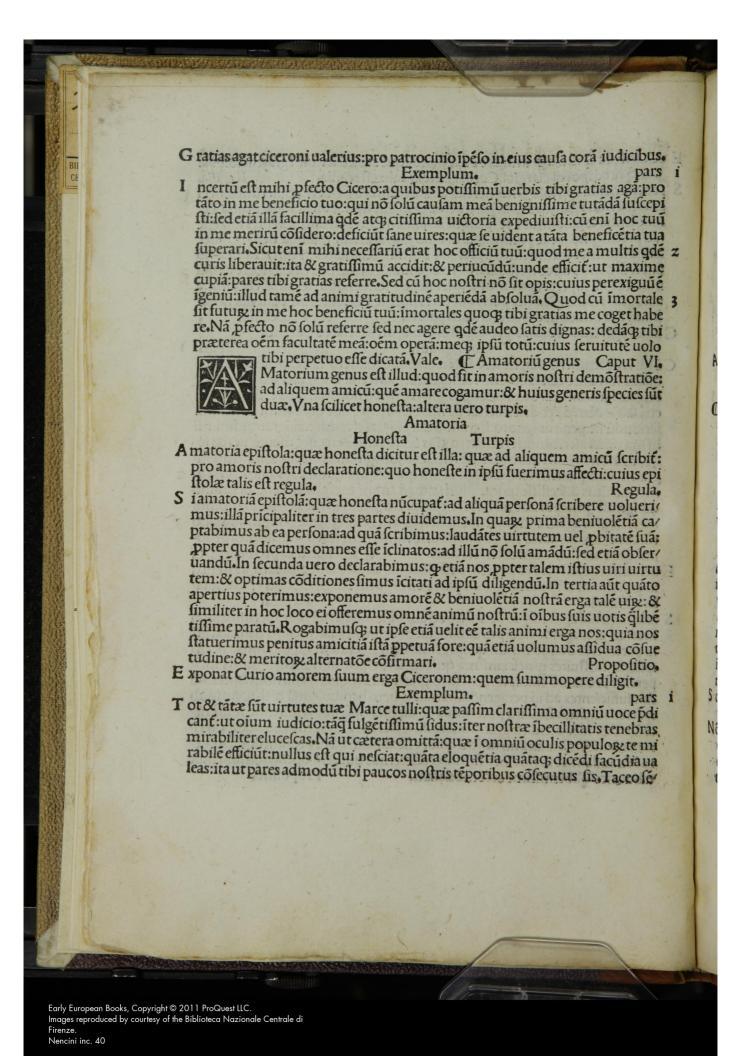

abus, tetian gravitate: illa credibile animi tui sapientia que tibi imortalitate iam debită copauit. Taceo philosophia utrace; quæ nome tuu adeo celebre reddie ga:pro fuscepi dit ut nullus sit: q Ciceroné: utrius quirtutis floribus uallatu: no amet: no ue/ neret:no obseruet.Inde effectu é:ut ego quoq:qui ab ieute ætate uirtutisem/ z 100 tui p iuigilaui: sim maxime ad te amadu icitatus: & licet tati uiri amicitia habere cetiatua adhuc minime promeritus sum: cupio tamé hoc mihi a diis imortalibus po altis gdé: tissimu præstari:ut quem oes amát:colút:admirátur:illius ego talé beniuolé/ tia acquira: quale si mihi euenire sesero: habebo psecto no mediocres ipsis su rexiguite imortale perisgratias. Tibi igitur primu cordis huius ardoré offero: qué tu in omnibus optatis tuis senties profecto paratissimu: offero amicitia: quæ nostra faciéte co ogethale dedagon itute un suetudine sit ppetuistéporibus coseruada: ac mutuo peneficio palternatio necofirmada: qua si tu (ut spero) benigno corde susceperis: dabo sane opera: ut minime igrata tibi sentias. Vale. C Amatoria turpis. Caput II A matoria epistola: quæ turpis appellatur: est illa quæ ad aliqua amicam uel pul/ chram puellam scribitur ab amatore suo: pro amoris sui declaratioe: cuius epi I peciali stolæ talis est regula. Regula. CSi amatoria epistola que turpis de adaliqua puella scribere uoluerimus: illa potissimu i partes quatuor dividemus. In quase prima beniuolentia captabi mus ab eapersona: ad qua scribimus: laudates ipsa triplici laude: primo scilicet cu scribit: a uirtute uel morali uel litterali: si litteris fuerit ibuta: scdo a genere si fuerit ge i:cuius epi nerofa:uela fortuna & diuitiis: si ex humiligenere nata fuerit: tertio a pulchri Regular tudine: quæ maiore habet comedatione & efficacia i amore. In secuda uero be niuoletia captabimus a persona nostra: demostrates primo sine aliqua arroga uolueri tia:coditione nostra ppter qua etiaipa puella icitet ad amoré nostru; deide ei: olétia car quatu honeste poterimus declarates amoré & beniuoletia: qua i ipsam afficia/ vitate luar mur.In tertiaaut rogabimus ipfa ut penitus uelit acquiescere pcibus nostris: etia oblet/ & nos similí amare queadmodu ea amamus: laudates húc amoré: & dicetes: uiri uirtu ipluesse re potius divina: ghumana: simulo adducetes aliquod exeplu aliane aut quáto puellaz: quæ inamore positæ: fælice uita súr cosecutæ. In grta uero & ultima: aleuin: & adducemus iplă puellă î timore alicuius dâni: si noluerit tale amore sequi: & si orisālibé mulcofirmabimus per exepla alique formian: que noletes amoriadherere: :quianos crudeliteruitafinierut: deducetes ipsaamica noltra i tale timore: & coclusiue dua colue iducetes ipsa ad amore:ne aligd maliei cotigat:cuietia offeremus oem opera ropolitiq Propositio. nostra:cu omni honestate ei parata. daligita para iuocepdi tenebras S cribatad tyibe pyramus: proamoris sui declaratioe: ut illa in amore inducat. Exemplum. Nô sine causa effectu est sua uissima Tysbe: ut omnes in te populi nostri coi uctos oculos habeat: te amét: te mirent: te obseruét. Cu enim ex una parte cosiderat ortemi duplice illa uirtute tua: quæ te semp adeo illustrauit: ut nullus sit: qui præsta/ tiore doctrina pfiteat:necfuauiores mon istitutioes præ le ferat. Cú divitias Taceole Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

secudar semperacfacile fortuna admirarur: quæ tibi & generis nobilitate: & nobilitatis ornameta subiecit. Exaltera subito parte occurrit singularis illa & diuina potius ghumana formositas quæ te merito no in hoc seculo nata: sed decælo prolapsam testaf. Cospiciut eni facie illa tua serenissima: quæ etia nu/ bilofupoffet illustrare cælu. Cospiciut sidereos illos oculos tuos: qui oem per nitus ituedo possutamouere dolore:ac luctuosos animos in summu gaudiu traducere. Côspiciút denique cádida colla: paruos lapillos facile superátia: miráf castigatas rote: purpure u iuuétæ lumé: flauos crines: o iao; penitus mébra de cora:quæ cospiciedo:no possút no laudare:laudado no amare:amado denig no observare. Hinc ego iter ceteros æquales meos satis fortunatus adolesces: z & fortasse etia fortunatissimus futurus: si amore tuu coseq meritus fuero; cu tales coditiones tuas animo coplector: no folu ad te amada: coléda: & obserua da ipellor: sed pro te etia emori cogor: nec uigilas nec dormies gelcere possu: ita ut cu ex una parte me socii sœlice appellet: quia cu satis honesta uirtute: no mediocris quoquaccessit & fortuna: Ego tamé potius me iscelicé existimé: cu tibi placere no possim: qua solu oes spes meas costitutas esse uolui. Verteigf aliquatulu benignissimos i me ocellos tuos uirgo pudicissima: & huc tibiser/ uulu ab ieute ætate dicatu pietissima suscipias:no eni humana res sed divina potius é amor: nec tibi page uideat amori parere: cui no folu humani pricipes sed & divia quoq colla subiecere. Et caue ne fortasse amoré despicies: tui mali causa sis:meméto daphnes:meméto sirigis:quase altera phœbi:altera uero pa nisamore spnes crudelf uita finiuere. Tu aut tales fugiens: penelope imitare: q amoris sui costatia uiro seruas socicissimos dies uixit; mihiq; adhæreas que tibi séties i oibus glibétissime paratu: quæ ad honore & pudicitia tuafacere ui deaf:dufuerit hæc mihi uita supstes. Vale. [Lamétatoriu genus. Caput VII. Amétatoriugenus é illud: qu'fit palicuius mali nri demostratioe: apud aliqué amicu: apud qué lamétates speramus recipe cosolatio né: & huius generis spes sút tres una s. piniuria: altera p repdita: tertia uero pexilio. Lamentatoria. Pro iniuria. Pro exilio. Pro re perdita. apud qué la métamur de cotumelia nobis illata: ut ipse sit iudex: uel forte re

Lamétatoria epistola pro iniuria suscepta: est illa: quæ ad aliqué amicu scribitur: mediu iueniat: cuius epistolæ talis est regula. Regula.

S ilamétatoria epistola pro iluria suscepta ad aliqué amicu scribere uoluerimus a quo remediu speramus: illa i tres partes diuidemus. In quase prima beniuo létiá captabimus ab ea psona:adquá scribimus:comemorates amicitia & be niuoletia nostra ppter qua simus icitati de rebus nostris ta psperis quaduersis ipsufacere certiore:sperates: p secudu ueriamici officiu ipse existimabit fore tuna nostra sibi e com Insecuda uero beniuoletia nobis costituemus a per

fona aduerfarii: deducendo ipfum quatum possumus in odium illius ad que scribimus: & narrado primo quata & quot beneficia in ipsu ítulerimus: & ta/ ata: fed men recitando ipfius igratitudiné erganos. simulos explicado illá iniuria: qua etia nu tali inimico fuerimus affecti. In terria aut aut petemus auxiliu uel cossiliu superoém per gaudiú tali re: ab ea persona ad qua scribimus: aut ipsa costituemus iudice super igra/ titudine inimici nostri: grendo ab ea responsionem cosolatoria: ut tale iniuria la:mira æquo animo ferre possimus: simulo offeremus illi omnem operam nostram nébrade do denig adoletics glibentissime paratam. Propositio. L amentetur Appius apud Cæsarem: qua Cicerone suerit iniuria affectus. s fueroni Exemplum. pars i A mor & beniuolentia singularis: qua in me afficeris Cæsar amatissime: hoc por X oblema tissimű tépore:ad te ut scribá me ipellit:pro aliqua cololatoe captada in his po cerenti tissimu rebus:quibus aduersa mihi sentio esse tortuna:na amici officium esse uirtuoi scio:ut ta in piperis q aduersis:semp coem iudicet esse casu. Cum igit diebus xistinco istis a Ciceronegraui fuerim cotumelia affectus: statuire oém ad te icribere: ut i.Verteig per l'fas tuas húc doloré aliquatulu leuare possis. Scis Cesar chavissime. grum z uctibile semper superioribus tpibus elaborauerim: ut huic nebuloninon solú honoré ed disim sed etia utilitate asserrem: cu præcipue me saciéte: ad prætura primu: deide cu ni pricipa fumo suose ornamento ad cosulatu euectus fuerit. Sed neg bonose istose me cs:tui mal mor igratus ho:nec boni iuri officiu sectatus:cu mihi esset causa forensis in co trouersia corá senatu populog romão ut inigtaté suá oibus aperiret: no solu eralleropt mihi opera sua negauit: qua solet oibus etia ignotis ipartiri: sed acriter in me/ ereas que iuectus est pro aduersario meo dicensita ut deducta re in psuasione a causa pe nitus decideri. Hæc ego passus sum mi Cæsar: tang labore meore pmia: quos afacere ui pro igratissimo uiro isto dieg noctuq suscepi. Sed quia adhuc inestanimus: 3 aput VIII nostratice abistasențenția iniqua & iniusta appellare. hæcideo ad tescripsi: ut præter lite terase tuase consolationem quam expecto: ipsum etiam Ciceronem moneas: cosolatio ut si mihi operam suam præstarenon intendit: quauis id facere debitus sit:mi p repair hi tamen nolit esse ipedimento: quod facile faciet si tibi id placere senserit: cui me totu trado & dedo. Vale. (Lamentatoria pro reperdita. L amétatoria epistola: pro reperdita: est illa quæ adaliquem amicum scribitur: apud quem lamentari uolumus uel deamissione substatiæ: uel de amissione iscribitu alicuius personæ quæ mortua sit:uel de perditione honoris aut dignitatis:cu el forten ius epistolæ talis est regula. Regula. Si lamétatoria epistola pro reamissa a diquem amicu scribere u oluerimus cui oluetimo narrare itendimus uelamissione substatiæ aut dignitatis nostræ ad hocutab na beniu eo aliquod auxiliu recipiamus: uel perditione alicuius personæ quæ sueritex/ iotiakh tincta ut per litteras amici cosolatione recipiamus: ipsam epistola similiter in gadueris partes tres diuidemus. In quase prima beniuolentiacaptabimus ab ea persona nabit foo ad quascribimus: declarantes: propter amorem & beniuolentiam eius in 1115200

nos:uelimus ei narrare calu fortunæ nostræ: ut possimus ab ea uel auxilium: uel cosolatione recipere. In secuda exponemus aduersitate nfam quæ nobis ac ciderit: deducedo gtu possumus re ipsa in comiseratione. In tertia uero & ulti ma:petemus uel auxiliú:uel cofolationé rebus nfis:dicetes nos multu sperare in ipso amico: & rogates: qualis spes no decipiat nos: simulos offerentes eidem Propositio. amico oem opera nfam libeter accomodata. L amentetur Cicero apud Seruium sulpitium demorte Tulliæ silæ suæ. Exemplum. V ellem serui charissime: ut in tam acerboac graui casu: qui me diebus istis affli xit:tu etiam iter cæteros amicos mihi affuisses:sum enim certissimus:q non folum æque doluisses: sed eriá in leuando dolore meo no modicum pfuisses. Quod quia locor ac tempor internallo ipediente: effici non potuit: dabo ta/ mé opera: ut salté per litteras illud tibi significare possim: quod me diebus istis male habet:ineoamoreatq beniuolentia nostra considens: q a teneris annis una cu ætate creuit: p fortem istam meam: ut bonum amicu decet tibi iudica bis esse comuné. Scis serui amátissime: in hac rei publicæ nostræ oppressione: 2 quot & gtis calamitatibus fuerimus affecti: ita ut perbeatos illos existimare so liti simus: qui sine aliquo magno malo: uita cu morte comutauere: led tamen in oibus his miseriis: una tantu cosolatione capieba: quæ mihi relicta erat: filiæ scilicet meædulcissimæcofabulatione:quæfacile oes a me curas penitus amo uebat: sed núceo magis in lachrymis & luctutabesco: quo crudelior in me fu it iuida mors: quæ tali me oblectatiõe priuauit: mortua est spes mea: consola/ tio mea: uita mea: in qua oes alios mœrores facile deponeba: nec scio qua de/ beá in hoc miserádo casu cosolatione recipere: nistad te cosugiá: qui osum do/ lor meore leuamen existis. Hecigif ad te scribo: non tantum ut mecu doleas: 3 quod bonú amicú decet: sed ut per litteras studeas húc dolore meu si no peni/ tus tollere: aliquantulu falte leuare: cum præcipue hoca te folu expectem: qui etia cæteras calamitates meas tua soles prudentia remouere: cui ego me totu [Lamentatoria pro exilio. trado & dedo. Vale. L amétatoria epistola p exilio est illa quæ ad alique amicu scribit : apud que la/ métari uolumus de exilio nfo: cuius epistolætalis est regula. S i lamentatoria epistola pro exilio adalique amicu scribere uoluerimus: a quo speremus consequiaut auxilium in restitutione nostra: aut confiliu: uel conso latione: ipsam epistola similiter in partes tres dividemus. In quage prima eode modo beniuolentiam captabimus ab ea persona ad quam scribimus:demon strantes o maxime cofidamus in amore ac beniuolentia sua: o omnem ista fortuuam existimabit sibi esse comunemaln secunda uero primum demon/ Arabimus beneficia quæ intulerimus in patriam: uel bonitatem nfam: finear rogantia: ut intelligatamicus: no nostra culpa uenisse in exilium. Ostedemus deindecuius culpa factum sit: ut tale exilium patiamur: deducendo rem oem Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

in aliquos aduersarios: quos in odium conabimur adducere: demonstrantes eog. igratitudinem & iniquitaté. Demú ostendemus: nos in iusticia & æquita te considere: qualiquando etiam in patriam restituemur: fracta nequitia advuersarios nostross. In tertia aut & ultima petemus illudauxilium: uel considium: aut consolationem: quam petere intendimus: commendantes nosmetipsos ipsi amico ad quem scribimus: cui etiam nos & omnia bona nostra gliv bentissime osteremus.

Propositio.

Min

pisac

& ultiperare

eidem

(fisaffi

pfuiffer dabout

iebusiti

die 2175

tibilida

pressione a

timarefo

ed tamen

erat:fila

utusamo

in me fu

:confola/

qua de

ium do/

cidoleas:

lino peni

ectem:qu

ometoni

ud quela

Regula

nus:aquo

i:velconfo

rimaeod

us:demon

mnem illa

n demon

familinear

) frédemus

rem cem

0.

L amentet Cicero apud Lentulu de exilio suo: quod propter odiu Clodii patif.

Exemplum. I nomnibus calamitatibus meis semper solitus su mi Lentule adamicos meos cofugere: quoz uel opera uel cofolatione fubleuatus: possim aliquatulu respirare. Quod cu te no amicu mihi folu exiltime: sed etia amicissimu: qui semper utra portuna meam tibi iudicasti esse coem: statui per has ad te litteras: quid mihi diebus istis euenerit: scribere: ut cofilio & operatua adiutus: & cofolatio né & remediu etia in tantis malis inuenia. Scis Lentule charissime: gtu semper z pro reip. dignitate seruada elaborauerim: ita ut no opes solu libéter exposueri: fed & fanguine ipfu: du ei possem aliquid utilitatis afferre: nec minus etia ab ea fum adiutus: eleuatus coferuatus. Sed maliuologe nequitia: quæ nullú pot bo nu fustinere me adeo ipetiuit:ut gcqd in remp.cotulerim:illud totu unico die pdiderim.Infurrexit in me Clodius uir inigssimus:qui licet multa a me quo da beneficia suscepit: igratitudine tamé cæcus meritor oblitus: ut me penitus pessudaret plurima est figmeta machinatus: quæ apud populu p cotione de/ duces: illifq; deductis nefariis quida testibus fide facies me misere atq; inoce te ciue ex pria pepulit: quod me tato dolore affecit: ut penitus uita mihi acerba puté. Et pfecto dolori succubi cogerer:nisi hæc una spes me solares: ga spero 3 quado pfutur: ut ifrigat malor iniquitas: & ego a tatis tadé malis emergere possim. Quod ut facilius & citius eueniat:peto a te cossiliu:auxiliu & ope:tu.n. potes mihi adeo opitulari:ut mihi nihil sit præterea regredu:cui ego oia mea bona:domú:familiá:meq;imprimis ipfum comedo:trado & dedo. Vale.

Confolatorium genus. Caput. VIII. Onfolatoriu genus est illud quod sit pro alicuius mali solamine: quod cu ab amico per lias uel per nuciu itellexerimus: cupimus ipsu cosolari: & huius generis spes sunt tres. Vna, s. pro iniuria: al tera pro re perdita: tertia uero pro exilio.

Consolatoria.

Pro iniuria. Pro exilio.

Pro reperdita.

Cosolatoria epistola p iiuria suscepta é illa: quæ ad aliqué amicus scribit: que cosolari uolumus p iniuria: qua ab aliquo passus sit: deducetes ipsu i uidictæ uel remedii spem & huius epistolæ talis est regula. Regula.

B ii

S i cofolatoria epistola pro iniuria suscepta:adaliquem amicus scribere uoluerix mus. que cofolari itendimus: pro ea iniuria qua fuerit ab alique affectus: ipfa i partes tres dividemus. In que prima que solet a nobis epitasis appellari declas rabimus grunobis molestu fuerit intellexisse iniuria illa: qua iste amicus no/ ster fuerit grauatus & simul declarabimus amoré & beniuolentia: qua in illu afficiamur; ppter quá simus coacti: ad oém fortuná coem existimanda. In secu da uero: quæ a nobiscatastrophe dicit demonstrabimus que ppter hoc non sit doledu:cu præcipue iple fuerit offensus ab hose nullius pen: & in hoc loco be niuoletia captabimus a psona aduersarii: deducedo ipsu in odiu: & demostra/ do inigtate eius: & dicedo o huiuscemodi viroz iniuriz no sint existimadz: ga de facili postea superant: & simul demostrabimus i hoc loco: gtu sit speran dum: ofracta istius aduersarii negria: tandé ipse amicus: ad que scribimus: sit pristina dignitate consecuturus. In tertia aut & ultima: conabimur ipsuamicu cololari: pmittentes ei: operanostra nung defutura: dum ipse possit omne di gnitatem luam uendicare. Propolitio. Consoletur appium Cæsar: pro iniuria: qua fuit in senatu affectus a Cicerone. Exemplum. pars i A ccepi tuas litteras Appi chariffime: quæ mihi profecto tátá mæsticiá attulere: quanta requirebat amor fingularis: & beniuolentia illa qua ab in eunte ætate in te affectus sum: ex iis enim itellexi: q nequiter fueris a Cicerone impetitus: ita ut in causa tua sorensi: quæ tibi erat cú aduersario cora senatu ageda: cotra omne iulticiam & æquitate:uictoriam amiseris:quod cum primu sentirem: no potera hoc mihi persuadere: quiasemper intellexera: te multa beneficia in Cicerone cotulisse: ex quibus ipse tibi oium iudicio debitus erat: unde non ca debat in alicuius opinione: ut te offendere posset. Sed post g eius iniquitate ex tuis litteris percepi: no potui non sumopere dolere: tuapræsertim causa: cuius ego existimo o em mihi fortuna esse coem. Cú a út considero eius: qui te osten/ z dit malignitatem: quæ illi potius: q tibi: tandem & dedecori & damno futura elt:non mediocrem in hoc dolore capio confolationem: illeenim cum primu tanta in te cognitus fueritusus ingratitudine in omnium conspectu populo/ rum erit fabula nota: tu autem pro tua æquitate & iusticia: quæ diu oppressa essenő potest: cú uictoria gloriosum triumphú acquires. Qué ut citius cose 3 qui possis: dabo primu opera: ut in tuu si potero fauore illu deduca sin minus fiet. no tibi opibus. studio. fauore. mete deniquing deero: ur possis optatutuu g fælicissime cosequi, cui me etiam ipm totutrado, comendo, & dedo. Vale. Consolatoria pro reperdita. C onsolatoria epistola pro reperdita est illa quæ adaliqué amicú scribié: qué co folari uolumus aut pro amissione substantie: aut pamissione alicuius psonæ quæ mortua sit: uel pro perditione dignitatis. cuius epistolæ talis é regula. Regula. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Si cololatoria epistola pro re perdita: ad alique amicu scribere uolucrimus: quel substantia sua amiserit: uel aliquam persona pdiderit: quæ mortua sit: aut sorte dignitaté sua propter maliuologe inuidia amiserit illa similiter in tres partes diuidemus. In quage prima quæ similiter epitasis appellatur: declarabimus que tum doloré ppessi suerimus: cum talé fortuna uel casú ipsius amici stellexerimus: qué nim propriu existima uimus propter amoré & beniuolentia qua in ipsu afficimur: & in hoc loco conabimur ipsu doloré augere que possumus. In secuda uero: quæ sist catastrophæ est appellata: couertemus o em oratione no stra ad cosolatione: ostededo duas: tres: aut plures rones: ppter quas pbemus no esse doledú: & sic cocludemus ipsu amicu debere o em mæsticia resiquere: & cosolationem ex hac re capere. In tertia aut & ultima: conabimur deducere amicu: ad qué scribimus in aliqua spem: que su lutima is mala sint sutura mer liora: simulog illi offeremus o em opera niam que tesse consplationi & utilitati.

Propositio.

lecla/

15 nov

inilli

Infecti

nonsit

nöftra

imada

t Iperan

musum

luamio

omned

parone

attuler

te atan

ipetitus:

da:cotta

entirem

eficialia

nonca

kg stett

a:cuius

re offen

ofutura

nprimi

populo oppressa

riuscole

n minus ratutui

o. Vale

pai

Consolet Servius sulpitius Ciceronem: qui in luctu constitutus est: propter obi tum Tulliæ siliæ suæ.

Exemplum. I ngemui ptinus. M. Tulli: & dolore affectus lachrymas cotinere negui: cu pri muex l'fis tuis tristem de obitu filiæ tuæ núcium accepi:cogit.n.meamicitia nostra: mutuaq beniuoletia: quæ a tenellis anis cuætate cresces: iame edocuit amicon casus coes existimare. Lá enim cogitatio e cocipere mihi uideor: cuius modigladius paterna uiscera torqueat: quibus cogitatoibus imaturæ amissæ filiæ dideriu cor laceret atquexet: unde efficiat: ut nihil tibi reliquu sit: nisi ut lachrymis & luctu tabescas. Sed quia no semper mœredu est acdolore succu/ z bédű perideatoz nulla relicta sit rő: quæ molestiá ac mæroré istúleuare possit: no sum alienu arbitratus: si quid ad te scribere tenté: quado cora loquédinon dat copia: ut tein tá acerbo luctu uersante: & præ doloræ minus uiá rectá pspi cienté. & exhortari aliquantulu quea: & eo unde aberratum est: reduca. Quid quæso est:quod tatopere doleas: & mœroreassiciaris silia tua mortua est:quia mortalis crat:ealege in initio pcreata:&genita:natura nacp nata:natura quocs extictae. No ergo mize tibi uideri debet: si quod semel natu effloruit: rursu id ipfű defloruerit & intermortuú fit. Doloré itack tuú mitiga: & bonis ronibus inixus aliena: ostéde te uiz: explica prudétiá tuá: uirtute núc opus est. Sicitelli/ gatii:qui te no uiderut: te tale esse: que nos: qui te nouimus predicamus. Vidi/ mus.n.aliquado secuda te pulcherrime tulisse fortuna: sac quoq itelligamus: aduersate quoque ferre posse: ne ex oibus uirtutibus hacuna tibi deesse uideat. Hæcad tescripsi Marce Tulli:nog iis te egere existimare:noui enim 3 modestia & prudetia tua: sed seci cu officii mei gra: tu uero ut gti te facia: facile itelligere posses: cui etia oem opera mea ossero: in oibus uotis tuis gliberissime

parata du tibi & tuis pdesse possim. Vale. Cosolatoria pro exillo. Cololatoria epistola p exilio: est illa: quæ ad alique amicu scribit: quem cololari uolumus: pexilio suo: in quo costitutus sit: ppter inimicose maliuolentia: cu ius epistolæ talis est regula. Regula. Sicosolatoria epistola pro existio: ad alique amicus scribere uoluerimns: que coso lari itendimus pro exilio suo: in quo costitutus sit ppter iniquitatem & odiu inimicor suor:illa similiter in tres partes dividemus. In quar prima:quæ si militer epitalis appellat: declarabimus: gtu dolore receperimus cu primu itel/ lexerimus tale fortuna ipfius amici:ad quem scribimus:qua filf dicemus exi stimare nobis esse coem: ppter amoré & beniuolentia: qua in ipsum amicu su mus affecti. In fecunda uero captabimus primu beniuolentia ab ea persona: ad m tes mi ipr tel de mi uo de qua scribimus: laudates ipsa ab omni pbitate & uirtute: deide captabimus be niuolentia a persona aduersariose: deducendo ipsos in odiú & declarado qua/ liter iste amicus noster no ppter sua culpa: sed tatu ppter inimicor inuidia sit à sua patria depulsus. In tertia aut ipsum amicu deducemus in specie: q, sit aliv quado in patria restituendus: & ad hoc pollicebimur ei operanfam minime defutura: sed cum oibus uiribus nris elaboraturos: ut possimus ei prodesse & utilitatem afferre. Propositio. Consoletur Ciceronem lentulus pro exilio suo: quod propter Clodii odium & maliuolentiam patitur. Exemplum No possem tibi per litteras exponere Cicero: gtú doloris: gtúg; mæsticiæ suscer perim: cum primu ex tuis litteris itellexi: te poter odiu & maliuolentia inigffi miclodii exdulcissima patria pulsum fuisse: no enim solu intestino crucior do lore exhocacer bissimo casu tuo: sed uix mea lachrymis cotineo: quotiens in Rec ea cogitatione uenio: ut te illa potissimu patria extorre sentia pro qua etia pro - 11 priu sanguine sæpissime exponere no dubitasti: quod me is amor facere cogit: quo in te maxime affectus sum. Et pfecto uix possem mœrore istu sedare: z nisi prius inocetia tua excogitare: qui omnibus semper humanus: omnibus benignus:nullu unq laboré recufasti:que tam ad publica: q privata utilitate n ne in in Po po cal spectare sentires: sed potius pro uirilitua semper isudas: ut omnibus pdesses nihil ung no laudabile peregisti: & tamen maliuoli nebulonis inuidia ad hac calamitaté folu deueneris: & no tua culpa: qui cu inter omnes scelestos uiros scelestissimus existimet: quauis hoc núc i te factiose cosecutus fuerit: no tamé diu scelus suu poterit tueri. Euigila igit aliquatulu ab isto tuo mœrore. & spe 3 ra: hæcaliquando fore meliora: quæ futura esse breui quide téporis spacio co gnosces: ut infracto impetuleuissimi hominis: tuá pristina dignitate cosegris: 1500 quod ut facilius obtineas: ego tibi omnem opera meam: studium: fauorem: mentem denig omnem polliceor:ut quod tibi honori & usui esse cognosca: prote exequicontendam. Vale.



tiens in

etiapro

re cogit:

mnibus

utilitaté

pdeffes

ad hat

os uiros

notame

re-8/fre

pacioco

olegns

Horem

ognola

Expositiuum genus.

Xpositiuu genus est illud quod sit: quotienscup ad aliqué amicu nostru scribétes aliquid exponere uolumus: quod ipsum lateat: & huius generis spés sunt tres: Vna scriicet testimonii: altera historiæ tertia uero notitiæ.

Expositiua.

Testimonii. Historiæ. Notitiæ.

E xpositiua epistola testimonii est illa quæ ad aliqué amicú scribit: apud quem uel in loco publico: uel priuato uolumus super aliquo negocio testimoniú ex ponere. Cuius epistolæ talis est regula.

Regula.

i expositiua epistola testimonii ad aliqué amicu scribere uoluerimus: aut p te stimonio publico: aut priuato sup aliq causa reddédo: illa in partes tres potissi mu diuidemus. In quase prima beniuolétia captabimus a psona nsa: declarazetes qua poter sauore iusticiae & aquitatis: qua nolumus aliquo pacto opprizmi ppter ignoratia ueritatis: getia propter amore & beniuolétia: q afficimur i ism amicu: ad que scribimus: aut pro quo scribimus: uolumus declarare ue petestimoniu sup ea re: sup qua suerimus regsiti. In secuda uero breuiter: diluci de: & accomodate explicabimus ism testimoiu nsm: nihil aberrado: si possuz de: & accomodate explicabimus ism testimoiu nsm: nihil aberrado: si possuz mus: a ueritate. & tamé i ipsa ueritate dicéda: ubi erut loca magis facietia ad sa uore amici nsi: túc i isis maxime psistemus: & plus gi aliis ad hoc ut amico petis desse possumento sem opera nsam: uel psonæ publicæ: uel priuazetæ q hoca nobis testioniu petiuerit: dumo possimus isi re grata & utile facere propositio.

E xponat Cicero testimoniu apud cesores cotra Clodiu: odieuiolatore sacrore in urbe suerit.

Exemplum.

Pars

Requisitus a uobis iudices: qd sup ea cotrouersia sentia: quæ ster dignissimu ma tronau ordine: & Appiu Clodiu uersat: de uiolata: an potius absuerit: licet hæc mea semp coditio suerit: ut nemine ung ostedere uoluers: ne tamé ægtas ipsa atq iusticia: qua semp amaui: & pq etia emori possum: ueritatis abscosso ne ledat: oia uobis uerissima satebor, quæ ad huiuscemodi causæ dilucidatio ne attinere uidet. Petitisa me iudices, uobis signissice, suerit ne nudiustertius i urbe Clodius, quo potissimu die Bonæ deæ sacra uiolata ee serut. Ego ut ue ru satear: Clodiu uidi máe totu apd' duuuiros agere: dmu ab octaua hora apd Popeum coenasse. Postea uero p totu qii die circa Cæsaris ædes uagate sipexi, postremo ad horá noctis tertia cursu rapido se domu conferente: qua uero ex causa illud non ausim affirmare. Hæc sunt quæ a mescire cupiebatis: & quæ ego uobis ueraci sermõe ptuleri: ná potius uelle morte oppetere queritate iu sticiaq sædere. Si qd præterea e qd ex me uobis cognoscatis gratissimu future, iubete, ecce me ad oia uota uña glibétissime paratu. Valete,

Expositiva historia.

Biiii

E xpositiua epistola historiæ est illa: quæ ad aliquem amicum scribitur: pro ad/ monitioealicuius rei gestæ: de qua uolumus ipsum certiorem reddere: cuius epistolæ talis est regula.

Regula. 3 i expositiua epistola historiæadalique amicus scribere u oluerimus: que uolue mus certiore reddere de aliqua regesta: & noua: illa simila in tres partes divide mus.ln que prima beniuolétia captabimus a persona nostra: declarates: gtu si mus iclinatiad scribédú ipsiamico de rebus nouis:quæ uel í rep. uel priuata ac cidut:cu maxime itelligamus ipiu esse percupidu hage rege itelligedage: & præ cipue cu hoc sit boniciuis officiu: ut uelit sæpius admoneri de rebus illis: quæ in repauelin ciuitate accidunt. In secuda uero breuiter dilucide quarrabimus re ipla: de quolumus ipluamicu reddere certiore: aut si res illa sit publica de pace: uel bello: aut de rebus in senatu gestis: aut sit privata de negotiis ad altere nrm pertinetibus: uel de falute & euetu rege nrage: put nobis uidebit effescri/ bendu circa nouitate & viciflitudine remac tépoge. In tertia aut dicemus: hæc fuisse quæ ad ipsu amicu:scribéda esse uidebant: & in hoc loco offeremus eide amico no prætermittere laboré aliqué i scribendo de reliquis rebus quæ post hac euenient dumodo possimus ipsi rem grata sacere. Cui etia osferemus ope ranfam in oibus accomodata. Propositio.

E xponatátonius bruto: bellú idictú parthis cui prefectus sit designatus Cicero.

En

Exemplum. S cio Brute charissime: gcupidus sis res istas itelligedi: quæ hac in rep.nostra ge runf: cuius cu optimu membru te esse cognoscas no potes ab ipsa diu abesse: quod si fortasse etia tibi ab esse cotigat: no pot cor tuu aliquo pacto coquiesce/ re:nisi per amicor u tuor u sras crebro certior fias de eius statu:quod cu ego sic esse itelligă: ut tibi gratificarer: cui in pcipua quadă dilectoe coiúctus sum: deli/ beraui id ad te scribere: quod potissimu diebus istis euenit. Du enim in senatu z pulcherrime staremus: redditæ sút ex anthiochialitteræ: quibus significabat: parthos:in agrúcilicu icurlioné fecisse: oiaquindies penitus deuastare: quod cu itellexisset:senatus subito decreuit:ut singuli snias rogarent:esset ne bellu par this iducendu: an potius cu eis pacé ieuda: quia no fine magno reipadispendio uidebat illis posse obsisti: super quare cu multæ uariæge essent patru sniæ:ta/ dé deliberatu est:ut parthis bellu indiceref:eigs reiga nemo uidebaf:nec sapia grauior:nec fide maior:qui tata posset puitia sustinere: Marcus cicero pfectus est:iagei exercitus: arma comeatus decretus. Vnde expectamus: infra paucos dies: eupatore ipfu ex urbe ad expeditione sua pfecture. Tu iterim deos exora: ut his faueat iceptis: quo resp. nostra no solum seruet sed etia mirifice augeat. Hæc sunt quæ diebus istis hoc in senatu gesta sunt de quibus te putaui certio 3 re faciendu. Sigd pterea acciderit: quod sit notatoe dignu: saciá te de oibus se pissime certiorescui etia oem opera mea osfero; i oibus tuis optatis glibentissi

me parată. Vale.

E xpositiua epistola notitiz est illa: quz ad aliquem amicu scribis: quem certio rem reddere uolumus de coditione alicuius persona: quâ ipse scrie desiderat: cuius epistola talis est regula.

Regula.

Regula. Si expositiua epistola notitia ad alique amicus scribere u oluerimus: cui cupimus declarare coditioné alicuius plonæ: quaiple scire desiderat: illa silf i tres partes diuidemus. Inque prima beniuolentia captabimus ab ea psona:ad quascribi mus: declarates que ex quo ex lfis eius itellexerimus: ipfu scire desiderare codi/ tioné talis uiri: fuerimus ualde diligentes in ea pquiréda: & g tandé ítellexeri mus oia quæcuq; circa negociú istud erat itelligeda. In secuda uero breuiter & dilucide declarabimus ea: quæ scribere itédimus: aperiétes particulariter oém coditione illius uiri uel etia illius rei: cuius ipse amicus ad que scribimus noti/ tia hreuoluerit: Quod si forte de nobisipsis alicui notitia dare uoluerimus: 5/ termissa prima parte: capiemus beniuoletia anobis ipsis nos excusado: si aligd de nobis dixerimus: quod tamé dicemus facere no exarrogátia: sed folú utp sona ignota illiaperiamus: qui ea scire desiderat: & tunc quo modestius poteri/ mus: conditione n'am narrabimus: ut ab amico noscamur. Intertia aut dice mus:hæcfuisse:quæ de tali uiro uel tali reintelligere potuerimus: & o si alia pipío amico facere possumus:parati sumus ad oia eius optata:cui etia offere mus operanfam: in oibus libentissime parata. Propositio.

E xponat Cicero Cæsari conditionem appollonii rhodii: oratoris: cuius ipse no

titiam habere cupit.

uolu divide gruß vataat

:8/ pra

lis:qua abimus

blicade

ad alto

effet

nused

Juapol

nuson

Cicero

abesse:

uielce/

egolic

ım:deli

n lenati

ficabat

quoda

ispendio

iniæ:ta

peclapia

pfectus

a paucos

s exoral

augeati

li cetto

oibus la

pars nostrage

> Exemplum. Nihil est tá arduú tág difficille mi Cæsar quin illud libetissima frote subiré: ut ti birem grata facere: quia fic me cogit amor fingularis & eximius: quo in te affe Aus sum: sico me cogut maxima præclarissima of beneficiatua: quibus & an tea semper me cumulasti: & idies cumulare no desinis. Petis a me ut omni dili getia explorată apollonii rhodii coditione ad tescribă: feci id sedulo: teo de his quæscire cupis:certioré reddo. Estanisapollonius:qué tu scire desideras:uir z oium iudicio singularis: qui no tatu in oratoria facultate: qua ipse manifestissi me pfitet: sed eriain philosophia no mediocresibi nome coparauit: ex rhodo nace cu pximis diebus istis in hocatheniese gymnasiu comigrauerit:quia ne/ miné reperiuit: qui rhetorica istituta diligéter enodaret a philosophia ad ista pedeltré oratione se couertit: in qua tanta psecto studentibus utilitaté adiecit: utuidere facile uidear: item palladé ex cerebro iouis natá. i hác urhé descédisse Plura de hoc hoie ad te scribere possem: sed ex aliis etia plura itelligere poteris. 3 Hoc unu addo: o si talem oratore in urbé euocaueris, no priuatæ solu: sed pu blicæ etia utilitati non pare cofules. Si quid est præterea quod me tibi obsequi cupis:iubeas:ecce me adoia penitus uota tua libetissime paratu. Vale. CGratulatorium genus.



Ratulatoriu genus est illud: quod sit: quotienscu ad alique amicum nem scribentes: uolumus illi gratulari: pro aliquo suo bono cosecuto: & huius generis spes sunt duæ: una p fortuna: altera ue ro p salute. Gratulatoria

Col

lu Cu

Siex

hor

live

mu co:a

Pro fortuna Pro salute
Gratulatoria epistola pro fortuna: est illa: quæ ad aliquem amicum scribitur: cui
uolumus gratulari: pro aliqua dignitate uel prosperitate consecuta: cuius epistolæ talis est regula.

Regula.

S igratulatoria epistola p fortuna ad aliqué amicu scribere u oluerimus: cui uo lumus cogratulari: uel p aliq dignitate cosecuta: uel p aliquo gaudio seu lætive cia: qua ipse pspera fortuna suerit assecutus: illa i tres partes dividemus. In que prima beniuolentia captabimus ab ea persona: ad qua scribimus: ipsa simope re laudates: & ostendentes: que meritis & uirtute sua fuerit consecuta talem diventate: uel psperitate. In secuda uero demostrabimus qua hoc nobis suerit gratu: beniuolentia captates a persona nostra: & declarates: ppter amoré & be niuolentia: qua in talé persona afficimur: nos fortuna ista ppria existimare. In tertia aut deu rogabimus: ut hæc dignitas siue scelicitas sit illi perpetuæ laudi ac utilitati sutura: simulq in hoc loco ossermus illi oém opera nram quibentissime accomodata: dumodo possimus: circa hac dignitate sua: ei aliquid uti litatis afferre.

Propositio.

C ongratulet curioni Cicero:pro tribunitia potestate:quá merito cosecutus est

Exemplum. Nescio:mihi potius:an tibi gratuler Curio p tribunitia ista ptate tua:qua nuper uirtutibus tuis præclarissimis mogistitutis coparasti: tibi, n. no medioere ui deo gloria accessisse: cui tatu honoris gradu: iuuenili pserti hac i ætate tua asce dere licuit:ut non minus oium de te opinione superaueris q æquaueris:necid gde imerito: tata naq; tibi apud oes existimatione cocitasti ut laus tua no ob/ scuro nec uario sermone: sed & clarissima: & una osum uoce pdices. Mihi aus no par decoris & ornameti adiuxisti: cui tali stemate decoratu liceat amicum hre: q & suo splendore hac no solu amicitia illustrare possir: ue pe i maximo sit futurus emolumento. Tibi igif tuæquirtuti gratulor: p hac dignitate tua:ta 2 optima g benemerita: qua licet nungambitiose quæsiueris: utriusq tamé uir tutis tuæ splendore semp pmereri studuisti:mihi uero gaudeocui tatu laudis accesserit:nec id gde iniuria:oia.n.sunt amicoge(ut aiut)coia:quoge etia animi adeo dicunt esse coincti:ut unus ideos spus duo corpora regat:ac ide sit i duo/ bus sensus eadequolutas. Dii quoq te faustu fœliceq coseruet: quo parbitrio ofa gubernant: ac ad meliora semp digniora quit meritus es: te puehant ut & tibi & tuis gloria imortale acgras: & reip. tadé bonus ac honestus ciuis euadas: quacum diu fœlicissime gubernaueris:in eius tandé sinu faustissime quiescas. CGratulatoria pro salute.

ono Gratulatoria epistola p salute: est illa: quæ ad alique amicu scribit: cui uolumus aue gratulari:aut pro salute:post ægritudine cosecuta:aut quia ex aliquo loco salv uns redierit: cuius epistolæ talis est regula. Regula. S i gratulatoria epistola pro salute adaliqué amicu scribere uoluerimus: illam siv it:cui militer in partes tres dividemus. In quage prima beniuolentia captabimus a persona nostra: declarates: quantu prius de amiciægritudine doluerimus: uel sepi de eius falute dubii fuerimns: si a nobis fuerit separatus. In secunda uero decla/ rabimus:quanto gaudio affecti fuerimus:cu de eius salute:uel incolumi reuer uiuo 1 lati sione intellexerimus: & tunc ei de tali salute congratulabimur: deum rogates: Ing ghancprius iucolumitate suam diu seruet deinde ipsum deinceps ab omni mope malo tueatur. In tetia aut offeremus eidem amico omnem operam nostra:ut lemdi in aliis fieri consueuit. Propositio. is fuent Congratuletur Eustachius andronico:prosalutis suæ pristinæ instauratione. re&be Exemplum. Quanto dolore affectus fuerim diebus istis: Eustachicharissime: cum primu ex lare, li amicon meon litteris intellexissem: te in grauem quempiam morbum inci/ æ laud diffe:per litteras quidem tibi significare non possem. Existimaui profecto hac gliber mihiægritudiuem tuam:esse comunem:pro eo amoreac beniuoletia:qua in uidubi te summopere affectus sum. Sed quato maior fuit exacta mœsticia: tanto ma/ z ior nunc læticia fuccessit: cu intellexerim: te iam dei optimi bonitate iuuate: in utusel pristinam salutem suisse restitutum. Gratulor igiturtibi prius pro ista incolu pars i mitate tua instaurata: deum gexoro. ut diu te saluum seruet atg; superstitem: nuper ut nos omnes amici tui cupimus & peroptamus: qui tuo amore adeo deuin/ veréwi cti sumus:ut nung possimus ab eo auelli. Nos quog scias: diuina fauente pie/ 3 aalce tate: faluos omnes effe atquincolumes: & omnibus uotis tuis glibentiffime pa s:necid ratos:dum tibi possimus esse & honori & utilitati qmaximæ. Vale. no ob (Exhortatiuum genus. Caput. XI. ihiaut Xhortatiuugenus est illud:quod sit:quotienscuq personaaliqua nicum ad aliquid peragendum uolumus cohortari: & huius generis speimofit cies sunt duæ. Vna scilicet ad lætitia: altera uero ad dolorem. etua:ta! Exhortatoria méuir Ad dolorem Adlætitiam. laudis E xhortatiua epistola ad lætitiá est illa quæ scribitur ad amicú: que exhortari uo animi lumus adaliquid peragedű:quod illi in gaudiú honore: & utilitate futurú fit. iduo/ Cuius epistolæ talis est regula. rbitmo S i exhortativa epistola ad læticia ad alique amicus scribere volverimus: que co/ ntuta hortari uolumus: uel ad uirtutes capessédas: uel ad gaudiú paliq re suscipiédu uadas; siue ad aligd aliud pagendu: qd i eius utilitatem redudet: illa i ptes gnos divide niescas, mus.ln que prima beniu o lentia captabimus ab ipla re: declarates: gtu ipli ami/ co:ad quem scribimus: sit futura utilis res ipa:ad qua ipsu exhortari studemus

În secuda uero beniuoletia similiter capiamus a re ipsa: laudates ipsam ab ho nestate & iusticia: & demostrates ipsam ægssima esse: & quocug phatissimo uiro digna:ad hoc ut iple amicus facilius incitet ad id faciendu: ad quod iplu cohortamur: si senserit aliquid inde sibi honoris psecture. In tertia aute de monstrabimus rem ipsam esse possibilé & facilé ad peragendu quia naturali quato res est facilior: tato libentius a nobis suscipitur: cu natura nostra a labo re procliuis sit ad libidine & uoluptate. In quarta uero ostendemus huiusce Exh rei necessitate: dicetes o necessario amicu ipm oporteat tale quid peragere: ne forte in aliquod damnu uel dedecus incideret. In ultima deniq pponemus Curz quid uolumus ipm amicu facere: dates ei modu re ipfa peragedi: & hæc ppo/ pro sitio appellat: quæ tamen inter cæteras partes est ponenda: ubi magis ad pro positum facere uideatur. Propositio. lan E xhortetur Fabius Papyrium prætextatum:ingenuum adolescentem: aduir/ arbi tutes capescendas. Exemplum. BET Nihil ungfuit papyri charissime: quod ta publicis q priuatis rebus maiori ung qua emolumeto fuisselegamus: q eapotissimu uirtus: quæno solum priuatas do mos: ueze & publica quo pimperia regere: gubernare: atop imprimis augere pulit tam (tra: solita est: hinc & athenieses doctissimos uiros resua publica merito inter car teras præstatissima reddidisse coperimus. Nec minus quide clarissimos uiv rose prudetia: sapietissimog; cosilio rhomanascimus remp. coseruatam atos ram neo fiat mirifice ampliata. Pretereo eiusde uirtutis spledore: quo quis pot ssimuei z familiaris no minimu quidé honestatus est: est.n. tata uirtutis gratia: tata glo ria & auctoritas: ut facile ex ignobili quequa nobile: ex mortali îmortale red Broot Passer dere possit. Ad hac igitur uirtutis laudé: pro singulari in te beniuolentia mea: 😗 his meis litteris te incitare disposui: no qad illa te rua spote satis incitatu esse distida: sed ut amore in te meŭ apud te testificatu relinqua. Nec profecto tibi 4 ad uirtuté capessenda disticilis additus patet: hanc eni tibi facillime coparabis sihoc statueris: quare laudugloria adamaris: quibus artibus he laudes copara tur:in iis potissimu esse laborandu. Hæc'uides quanto tibi hac maxime tepe \$ state necessaria sint: cu cadetireip. tali sit opus desensore: qui omni uirtute ual latus: eam in pristinu statu: ueterem plibertate merito sit uedicaturus. Vale. Exhortativa ad dolorem. Exhortativa epistola ad dolore: est illa: quæ scribitur ad alique amicu: quem ex hortari uolumus ad lachrymas & mœrore: pro aliqua fortuna aduería: uel Diffual publica: uel priuata & huius epistolætalis est regula. mus S iexhortatiuaepistolaad dolore adaliquem amicus cribere uoluerimus: que &hu ad lachrymas uel luctu icitare uolumus: pro aliquo cafu aduerfo q nobis uel Sidiffi amicis private acciderit: uel publice ét euenerit: illa i ptes quor dividemus. derei In que prima beniuolentia captabimus ab ipfa re: demostrates grust iustu & prop honestu: aut pamicogaduersitatibus: aut ppub, icomoditatibus dolere: cui que Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

præcipue huiuscemodi calamitates debeamus comunes existimare. In secunda uero narrabimus casum ipsum propter que uolumus ipsum amicu ad do loré comouere. In tertia aut: cu uerbis accomodatis: exhortabimur ipsu ad do loré: p tali resuscipiedu. In quarta uero & ultima demostrabimus: gtu sit nevessariu: in huiuscemodi calamitatibus dolere: ut post doloré succedat cogitatio & cura cosuscipis rebus afflictis pmittétes etia nos opera nram: i oibus fore parata: dumo possimus aliques pdesse.

E xhorte plancu Cicero: ad doloré capiendu pro reip, romane oppressione.

ho

ipfü e de

turali a labo

uiula

ere:ne

ec ppo

: admir

loriung

atasdo

saugere

nter cay

IOR UN

amato

fimue

e:tátaglo

talé red

tia mea:

iratielle

fectotiki

coparabi

les copari

time tept

pirtutem

rus. Val

equement duerfa; ud

Regular mus: que

nobis uel

mi

Exemplum. Cum iure tá diuino q humano cogente:post pientissimű in deos obsequiú:quic quid in nobis est: illud rotum patriæ reig; publicæ debeať: pro cuius non solu prosperitatibus lætari:incomoditatibus fylugere debemus:sed pro qua etiam sanguine estundere: si opus est: debiti sumus: no su ab osticio boni ciuis alienu arbitratus. si expositis calamitatibus nostris: tead nobiscu lachrymandu icita uero. Scias plance charissime pristina illa dignitate & auctoritatem nostram: z qua mirifice hoc in senatu pollebamus: Cæsaris nunc iniquitate penitus esse fublatam:qui monarchiam iperii consecutus:non solum patres ab urbe pro/ pulit: sed necalicui uiro bono liber amplius nomen reliquit. Quis igitur est tam ferreus ciuis: qui sea lachrymis continerepossit; amissana dignitate no stra:quid reliquum nobis est:nisi ut in luctu & squalore iaceamus: flemus:plo ramus ululamus tota die:techlachrymanistan etiam uolumus sociu habere. 3 necesse enim est:ut gemitus augeanf:lachrymæ excrescant:ploratus crebrior fiat:hæcenim fortassisanimon quæda irritameta suerit:quæ diu iniuria ista pati nequibunt: Quod siquis ad hanc laudabilé provinciam animu adiecerit: non reculo laborem: sed potius ad omne capitis periculum subeundu: omne operam meam: uitam deniquipfam libentiflime paratam uoueo. Vale.

Diffualiuum genus.

Caput. XII.

Iffualiuum genus est illud:quod sit quotiescuq ad aliquem amicu
cribimus:quem si uiderimus iclinatum ad aliquid paragendum,
ab eo uolumus deducere:& huius generis species similiter sut duæ;
una scilicet a læticia, altera uero a dolore.

Diffuafiua

Alaticia Adolore

Dissua epistola a læticia est illa quæ scribiť ad aliqué amicu quem si uiderimus iclinatu ad aliquod rephésibile gaudiu ipsuab eo conabimur retrahere. & huius epistolæ talis est regula. Regula.

S idiffuafiua epistola a læticia ad aliqué amicu scribere uoluerimus.cui dissuadere intédimus, ne in aliqua indebita lætitia prorupat, uel ad aliquid faciédu properet, quod ipse sibi bonu suture existimet, illam similiter in partes quinque dividemus. In quarum prima ostendemus rei ipsius inutilitaté si fecerit

eami & omnibus mediis demostrare conabimur ipsam omnino esse damnos sam. In secunda uero aperiemus re ipsam esse penitus iniusta & inhonesta: & minime uiro bono codecente:ita ut per hæc media ipfum amicu nostru idu camus ad hoc ut rem ipsam existimet nullo pacto esse facienda. In tertia aut pponemus quo pacto sit ab ipso amico peragendu: ut a tali re facieda desistat polat & simul rei ipsius modu aperiemus: quo debeat in ipa re pcedere. In quarta uero demostrabimus quantu sit ipsi amico facile: a tali re facieda desistere: ita cu! ut per hanc facilitate citius inducat ad persuasione. In quita uero & ultima declarabimus necessitate ipsam: ppter quasit coactus a tali lætitia desistere:si mo multipliamico offeremus omnem operam nostram: si uoluerit persuasio pro nibus nostris morem gerere. Propositio. qui Dissuadeat Curioni Cicero in lætitia prorupere: quia Cæsar monarchiam ob Exemplum tali nueterata fuit dignissimacy uniuscuius philosophátis opinio: Curio charis sime:nihil uiro bono inutilius esse:nihilue damnosius: q de suæ reip.oppressi Diffu one gaudere: pro cuius coferuatione: quato quis maiore laude ac gloria confe quif: tanto maiore nota dignus efficif qui in eam aliquid attentare studuerit. terit Adde præterea o nihil unquiro digno inhonestius: nihilue turpius existima z Hocel ri potest: gin reip. suæ casibus lætitia peæseferre: pro quasi quis etia pulcherri rem mum sanguiné exposuerit: no modica sibi gloria & laudé coparabit. Cú igit 3 intelligate pro Cæsaris uictoria tantú gaudii suscepisse: ut uix te abeius publi ca ostentatione continere possis: dolui certe: te in tantu dilapsu fuisse facinus: blio fun uteriam in malis tuæ patriægaudere possis. Proinde te hortor: ut ab ista læti tia uana & turpi desistere uelis. Facile.n.tibi é:omné lætitia istá in lachrymas 4 uertere: cum præcipue optimus semper ciuis fueris existimatus: cuius officiu est:illam pulcherrima morté ducere:quæ pro patria suscipit. Adde etia q in 5 16 tantis totos reip perturbationibus: tibi necesse est: no solu ab hacanimi hilari CO tate discedere: sed & perpetuas lachrymas periclitati patriæ condonare. Vides bon enim quanta etia tibi sint mala in hac publica calamitate patienda: nisi corde fem & animo ingemiscens: cadentibus rebus mature cosulueris, quod ut facias te tope rogo: & ad id peragedu omné tibi operá meá paratá deuoueo. Vale. mic C Diffuafiua a dolore. nequ D issuaspistola a dolore est illa quæ ad aliqué amicu scribit: qué si uideri taten mus inclinatu ad aliqué reprehensibilé doloré: uel minime laudabilé: ipm ab terat. eo deducere conabimur. & huius epiftolæ talis eft regula. potiu S i dissua epistola a dolore ad aliqué amicu scribere uoluerimus: cui dissua pato dere intendimus:ne ppter aliqua causam in mœrore deducat: que ipse sorte terea inconsiderate suscipit: illam similiter in partes quings dividemus. În quară refer prima declarabimus quantu sit inutile uel dánosum ipsiamico nostro in tali quar casu doloré ostendere: cum præcipue hoc non sit uiri sapientis officiu ut in re mus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

bus aduersis dolere debeat. In secunda uero demostrabimus: ipsi amico non esse honestu uel laudabile: si propter ipsam ré doleat: & hic si uoluerimus: alig ronem adducemus: propter qua pbemus turpe esse ipi amico nostro: si in do lore diutius mores. In tertia auté conabimur omnibus mediis: quibus nobis possibile suerit: ipm am: cu a tali dolore deducere: & in gaudiu potius & coso latione iducere. In quarta uero demostrabimus hoc facile esse si uoluerit ami cus ad lætitia se uertere: & ab ipso dolore discedere. In quinta uero & ultima ostendemus quantu sit ipsi amico: ad quem scribimus: necessarium: ut a tali mœstitia penitus discedat: adducendo aliquam rationem: quæ uideatur ad propositum sacere, nam epistola ista est quasi similis epistolæ cosolatoriæ: de qua superius mentionem secimus. & simul etiam in hoc loco: si nobis uidebi tur: osteremus ipsi amico omnem operam nostram: dum possimus ipsum a tali mœsticia uel dolore remouere: & in aliquod gaudium deducere.

ta: &

1 idu

la aut

esistat

Juarta

erenta

ultima

stere.

fualio

am ob

oppreda ia confe

iduent

riftima

lcherri

ii igit

s publi

acinus;

ista læti

rymas

s officia

etiágin

ni hilati

e. Vido

fi cord

faciast

uiden

ofe forte

n quari

o in tal

DUE

Pars

D issuadeat Marco Antonio Brutus: in luctu tabescere propter Iulii Cæsaris in

teritum. Exemplum. Hocest officium optimi cuius gciuis Marce Antoni charissime: ut non solum rempublicam suam & bonum comune diligat: sed illud etiam pro uirili sua quærere: & quæsitum mirifice conservare conetur. pro quo tutando etiam: si opus fuerit: glibentissime sanguinem ipsum essundere cupiat. quod qui sa/ cere neglexerit: uel acriter puniri debeat: & a senatu alienus censeri. Non.n. 2 laudabile est: imo turpissimum & detestadum facinus: pro priuato bono pú blicum & comune spernere: ac spernedo destruere. imo & qui hoc sacere præ sumpserit:poenas luere decet: & nullum morte sua amicis luctum relinque re. Cum igitur propter Cæsaris internitionem uideate in mœrore & luctu : constitutum:non possum non sumopere mirari: cum præsertim te semper bonum probatissimum gciuem cognouerim: qui non solu de republica tua semper benemereri studuisti: sed omnes in eam crudelissime delinquetes: ta/ to persecutus es odio: ut tang in matrem tua sævientes suissent: eos sic tibi ini micos existimaueris. Recipe igitur priorem animum tuum in patriam: & p 4. nequissimi tyranni nece noli tantopere comoueri: qui nulla uiris bonis liber catem relinquens: pulcherrimam reipublicæ faciem in turpissimam conuer/ terat. Facile nangest tibi uiro prudentissimo a dolore & luctu ad lætitiam 5 potius & consolationem animum deducere: cum præcipue uideas tali occu/ patore extincto: pristinam iam sibi libertate ipsam recuperasse. Cogita præ terea quantum tibi hoc præsertim tempore: necessariu sit: ut relicto mæro re serenissimam patriæ tuæ faciem ostedas: quæ tuis subsidiis fulta: possit ali quando ex tantis calamitatibus respirare quod ut facilius facere possis: dabi/ mus operam omnes nos amici tui: ut i rebus omnibus nostra officia sint tibi iglibentissime parata. Vale.



Caput XIII. Nuectiuum genus est illud quod sit quotienscurpersona aliqua uel amica uel inimica repræhédere uolumus: pro aliquo crimine sceleris uel ignoratiæ. & huius generis spés sunt duæ. Vna scilicet criminis altera uero contentionis.

cio

col

polder

rare

mo

tibi

ate.

qua

CXOT

dem

lueri

tatis

I puech

rantia

ciea c

S i'inue

must & ipfi

parte ad e ad e in pri official per par muma famino

dúigr agerea fantia

Witer &

recita

verfar

daell

ente:e

rebus

Inuectiua

Criminis Contentionis.

I nuectiua epistola criminis est illa: quæ ad aliquá personá scribiť: aut amicá: aut inimicá: quá, paliquo scelere uel flagitio: siue remisse: siue excádescéter uolumus accusare: cuius epistolæ talis est regula.

Regula

S i inuectiva epistola criminis ad aliqua personam scribere voluerimus: primo scire debemus: o si persona ipsa ad qua scribimus: est nobis amica: remissa in uectione utedum erit: & prius uerbis asperis accusandu: deide in bona uerba desinendu. Si uero inimica fuerit persona: tuc in tres potissimu partes ipsam epistola diuidemus. In quare prima beniuolentia captabimus a persona no/ stra: declarates quad talem invectione no volutarie: led coacte simus impulsi & o sæpenumero a tali inimico lacessiti: ad ultimum usoppessi sumus: sed núc amplius pati no possimus: cu præcipue ipius psonæ uitia in alicuius da/ num uerteretur: si no esset accusata & castigata. In secuda uero rem ipsam re! præhédendá adducemus: simulo rationes omnes: quæ ipsi inuectioni uide butur accomodatæ. In tertia uero: si amica erit nobis persona: ad benignu ali qué sermoné couertemur: ipsa monétes, ut a tali facinore desistat: quod si fe cerit: omné ei opam nostrá offeremus: glibentissime paratá. Si uero inimica erit persona: beniuolétia item a nostra psona costituemus: dicétes: nos ampli us nole in ipsum inimicu inuehi:ne potius ppter odiu id fecisse uideamur:q ueritate: sed qui aliud tos cætera uolumus diceda reservare. I nuchatur Cicero in Luciu catilina: qui in patria repu coniurare parat.

Nihil est Luci Catilina qd' me magis hac tépestate sollicitet & intolerabilipene dolore cossiciatis que multous sermonibus & litteris intellexiste scilicet in patriam tua: pro cuius deberes libertate libenter uita estundere: coiuration e patriam tua: pro cuius deberes libertate libenter uita estundere: coiuration e patriam tua: pro cuius deberes libertate libenter uita estundere: coiuration e patriam tua: pro cuius deberes libertate libenter uita estundere: coiuration e patriam tua: quod psecso inter cætera uitia scelesta facinora tanto detestabilius esti quanto bonú comune priuato melius nobilius censes. Vnde nisi me amor súmus: quo in teassicior: mutuaquo beniuo setia nostra impelleret: potius mihi tacendú qua te scribendú existimarem: uoluitamé hæc pauca ad te mittere: ut quidnam potissimú hac in resenserim apud te testatú relinqueré. Quis sur quidnam potissimú hac in resenserim apud te testatú scelus peragendú com mouerepotes? Tune patriæ silius: uel eius mébus scelestas audebis in matré uel potius corpus tuú manus inferre: lugentesq pueros: lachry mates matro nas: luctuosos ciues: lugubré senatú: destructa remp, deorg; psanata poteris

cernere templa: quibus queso oculis ista conspicies: Sed regiam inquies di gnitatem quero: dominatum concupisco. Et quæ per deum immortalem po test esse dignitas: tali merito nomine decorada (quis dominatus honestus: qui reip.lachrymis:bonorum@ciuium depopulatione paretur!illequidem iudi/ cio meo est honor existimandus: illa merito dignitas appellada quæ in remp - collatis meritis acquiritur. Nihil est enim: quod maioris fructus gloriægesse possit:nec quicq ex omnibus rebus humanis est præclarius at præstatius: g de rep. benemereri. Tu autem reip. oppressione immortalem tibi laudeni par rare speras falleris (mihi crede) catilina: ac longe deciperis. Vide ne du tibi imt mortalitatem quæris uitam amittas:atq:exiguam hancexistimationem qua tibi olim concitasti: foedissimo nomine deturpes ac dehonestes. Repelle igitur 3 a te iclæmentissimam uel potius nefariam mentem istamac reipincumbas: quæ teg tuolg dignis ac preciolis quidem possit muneribus dignitatibus exornare ut omnibus gratus: omnibus quicundus existens: in dulcissimætan dem patriæ sinu susceptus: diu faustus sælixquiuere possis, quod si facere uo/ lueris: ut spero & opto: omnem tibi operam meam offero: in omnibus tuis op tatis glibentissime paratam. Vale. CInuectiva contentionis. I nuectiva epistola cotentionis: estilla: quæ ad aliquá personá scribit cuius igno/ rantiá reprehédere uolumus: super aliquo loco humano: super quo est nobis cuea contentio: cuius epistolæ talis est regula. Regula. S i inuectivam epistolam contentionis ad aliquam personam scribere volveri mus:cum qua nobis sir controuersia:super aliquo loco studioso uel humano & ipfius in eare ignorantiam reprehendere uel accufarecurauerimus: illam in partes tres similiter dividemus. Et quavis possimus ipam epistolam dirigere ad eam personam: ad quam scribimus: melius tamen est gipsam mittamus ad aliquem tertium: apud quem tangiudicem: res ista agatur. Sed utcung sit: in prima parte epistolæ ostendemus sicut in superiori factum est: o non sit officium uel confuetudo nostra in tales controuersias uenire:cum potius sem per pacem & quietem amauerimus: & g fæpenumero prouocati: ad ultiv mum us fimus perpessi. Tamen dicemus: impræsentiarum tantaesse aduer sarii nostri insolentiam: quæ præcipue tendit ad honorem nostrum denigran dú: o nullo pacto amplius tacere possimus: sed potius omnino uelimus re ista agereapud iplam personam: ad quam scribimus: ut propter bonitate & præ stantiam suam uelit super ea iudicium ferre. In secunda uero narrabimus bre uiter & dilucide reipsam: super qua est inter nos exorta controuersia: simulos recitabimus rationes nostras: ipsas confirmando: & per oppositú rationes ad/ uerfarii confutabimus. In tertia autem dicemus multa etiam alia nobis dicen da esse: quæ tamen dicere nolumus: ne uideamur potius odio queritate faci/ ente:eius ignorantiam accusare:rogabimusq; amicum nostrum:ut super his rebus imperitiam aduersarii nostri iudicet: simulo illi commedabimus nos:

na werba

csipin

fonano

impul

mus: ed

uiusdi

of amile

ni uide

nighuali

odlife

inimica

sampl

amura

opolitio

Pars

abilipen

icet inpi

tionepa

viliusell

neamo

dusmih

mittere

Quis

ducom

in mant

s matro

## & ei offeremus omnem operam nostram: in omnibus paratam. Propositio.

I nuchat in batillugelius: qui ipersonale uerbu dicit numeris & personis carere.

git Sie

pri

ren

am

feit

tera

lum

tatil

tesc

Uera

dice

deni

tur.

natu

bim

spice stola

ntul

on

Cal

uta

fimil

mus

iniqu

pone

apur

Eafen

alien

bono

cerar

litus

Exemplum Nihil unga me magis alienum esse uolui: observandissime doctor: galienis de/ tractioibus delectari: quæ profecto iniquum semper & maliuolum hominis animum præfeferunt: fed potius ab inimicis meis & æmulis fæpiffime laceffi/ tus:ad ultimum usq perpessus sum:ne inquinatissimis & ipudentissimis eoz maledictis respondere conatus: aliquid in me simile esse ostedere: quod me ad respondendum alliceret. Sed cum diebus istis uarias in me batillus contume/ lias coniectare non cesset: quæ non solum ad litterariam cotrouersiam: sed ad honoris quog mei offensionem pertinent: statui no amplius silere: sed apud teiudicem peritissimum:huiuscemodi controuersiam agere. Clamitatigno/ 2 rantissimus iste nebulo: uerbum impersonale numeris & personis carere: cu impersonale a personarú carentia præcipue dicatur: nec sibi aliquo pacto per/ fuadere potest ipersonali uerbo numeros & personas accidere:quod licet mul tis possem rationibus & auctoritatibus approbare: unam tamen potissimum adducam: quæ inter cæteras facilior existimatur. Certum enim est uerboper/ sonas & numeros accidere: accidentia auté non comunia sed propria sunt univ uscuiusque partis orationis:ita o omnibus speciebus sub suo genere conten/ tis conuenire debent: ut prisciano placuit: ergo numerus & persona etiam uer bo impersonali accident: uel impersonale uerbum non erit: sed cum imperso/ nale uerbi species sit: relinquetur ipsum etianumeros & personas habere. Nec obstateius denominatio: q scilicet a personarum caretia impersonale dicatur nam sicut mutæ dicutur litteræ non quia omnino uoce careant:sed qad simi litudinem cæterarum litterarum lint tang mutæ:cum uocem minimam ha/ beant:ita & impersonale dicitur:non of sine personis sit sed quod ad similitu/ dinem personalis: illas distinctas habentis: sit tang sine personis: cum eas confu fas habear. Plures quidem & alias possem huiusce ignorantissimi hominis in/ 3 eptias scribere: quas dedita opera prætermittere statui: ne illas carpedo odio/ se porius: queridice id facere uiderer. Tu igitur super his rebus sententiam se res: qui latinitatis nostrælumen existis: & metibi commendatum habebis: cui ego omnem operam meam oftero: in omnibus uotis tuis glibentissime ac commodatam. Vale.



TExpurgatiuum genus. Caput. XIIII. Xpurgatiuu genus est illud: quod sit: quotiescu aliquid nobis obiectum expurgare uolumus: uel quum: circa rem aliquam: quæ nobis posset opponi: excusationem nostram exponere con namur: & huius generis species similiter sut duæ: una scilicet cri minis: altera uero Contentionis.

Expurgatiua Criminis Contentionis pars s de Expurgativa epistola criminis est illa: quæ ad aliqua persona scribit: amicam uel inimica:a qua fuerimus aut remisse aut excadesceter pro aliquo scelere uel fla ning gitio accusati: cuius quidem epistolætalis est regula. Regula. acett S iexpurgatiuam epistolam criminis ad aliquam persona scribere uoluerimus: primo scire debemus quista epistola dupliciter fieri potest:uno scilicet modo mead remisse: & altero excandescenter. Remisse scribitur hæc epistola: quado apud amicum nos uolumus exculare:proaliquo crimine:cuius etia iple nos remil tume fed ad se insimulauerit & tunc hæc epistola potius excusatoria dicitur. Excandescen ter autem hæc epistola scribitur: quando aut apud inimicu nos desendere uo/ apud lumus ab aliquo crimine obiecto: aut apud aliquam tertiam persona: qd'usi igno/ 1 tatius est. Sed quocung modo fiat ipsa epistola: eam in tres potissimum par ere:ci tes diuidere solemus. In quarum prima: per aliquá rationabilem causam: aut Deg of ueram: aut salté uerissimile nos excusamus ab eo crimine: quod fuerit obiectu cet mul dicentes aut hoc non esse uez: quod ab ipsa persona scribatur: aut per impru/ limum dentiam uel ignorantiam & non maliciose id secisse: quod nobis uitio ascribiz boper tur.In secunda uero aut remisse aut excandescenter:secundum epistolæmissæ intuni naturam:ipfam perfonam:ad quam scribimus:uel tali uel alio uitio crimina/ conten bimur:dicentes op boniuiri officium est:anteg alios reprehendat:se ipsum in/ am ue spicere:ne cæcus cæcum illudat.In tertia autem & ultima:si remissa fuerit epi mperfo stola:promittemus amico nostro:in tale crimen amplius non esse lapsuros:siv ere.Nec mulo cohortabimureum: ne & ipse in talem culpam incidat cuius eum accu dicatur sauerimus quia eodem illum crimine condemnabimus: cui etiam offeremus adfimi omnem operam nostram: in omnibus suis optatis merito paratam. Sed si ex/ nam ha candescens fuerit epistola: cohortabimur personam illam: ad quá scribimus: imility ut deinceps a detractione desistat: quia si quæ uult: dicere perrexerit: quæ non as contu uult:fortasseaudiet. Velsi ad tertiam personam scribatur epistola:possumus ninisi similiter inimicum admonere:ut a maledicendo se abstineat:deinde excusabi do odio mus nos: si contra uiri boni officium inimico detraxerimus: dicetes: q hoc ex ntiamit iniquitate non fecerimus: sed potius ut suis maledictis sinem aliquando im/ habebis Propositio. poneremus. E xpurget se.L.catilina a coiuratois crimine: cuius fuerata Cicerone isimulatus. Mime a Exemplum. E asemper suit conditio mea patres conscripti: ut maliuolos penitus homines: XIII alienæque famæ sæuissimos obtrectatores abhorrerem:nihilque magis uiro idnobis bono detestabile existimarem: quodam liuore aliena carpere ac la/ iguam! cerare: hacque tandiu in sententia permansi: q a plerisque sæpenumero lacel nere co situs:ad ultimum usq perpessus sum. Sed cum diebus istis ab inuidissimo hu diceton iuscemodirabula; omnium quo bonog inimicissimo; assiduis obtrectationibus



erimus:a qua fuerimus reprehensi superaliquo loco: super quo inrernos fue rit aliqua controuersia: Scire prius debemus: quod utplurimum talis episto/ la scribitur ad aliquam tertiam personam: prout epistola superior: apud qua huisucemodi controuersia tractatur:sed nihilominus potest adipsam persov nam propriam dirigi:ad quam scribere intendimus. Sed utcunq sit: epistola ista similiter in tres potissimu partes dividetur. In quarum prima faciemus prius exordium: declarantes qua causa simus incitati ad respondendum illi: ad quem scribere uolumus: uel de quo loqui intendimus: & quod licet no sie nostra consuetudo altercari: & præcipue cú hominibus malis & ignorátibus tamen ne tacendo uideamur consentire suis detractionibus: uoluerimus illi respondere. Et tuncadducemus rationes aduersarii nostri: quas ipse scripserit &illas confutabimus:prout melius poterimus. In secunda uero parte: ex op/ polito demonstrabimus aliquam ignorantiam aduersarii nostri:quæ omniv bus sit manifesta: & tamen cum omni moderatione conabimur in ipsum in/ uehi:ostendentes eum penitus esse litterarum omnium uel rerum expertem Inultima autem dicemus: quod licet plura essent de tali homine diceda: quæ ipfius ignorantiam apperuissent: tamen uolumus ea omniarecitare: ne uidea mur potius propter odium: g propter rei ueritatem: in ipfum inuehi: fimulo dicemus nos uoluisse huncamicum nostrum tanquam rerum istarum iudir cem constituere: ut ipse intelligat: qua causa fuerimus ad scribendum incitati: cui etiam offeremus omnem operam nostram in omnibus eius amici uotis q libentissime paratam & penitus accommodatam.

Propositio.

E xpurget se battillus ab ignorantia: cuius fuerat accusatus a gelio.

inde scur

e nö

mper

apeni

r:Carli

on op

ta eff

am in

deft

nescele

coning

quoue n:quod

m ama

ntendit.

res con

Il perad

hancle

orum

ampli

excre/

citolibi

onalu

patrico

prou

enebu

icome

osoften

dedita

accide

ibitur:

tinter

euolu

Exemplum. A ccusatus agelio sæpenumero ignorantiæ: doctor excellentissime: non solum super quibusdam humanis locis: in quibus iam per multos dies iuicem discer prauimus: sed fere super omnibus quæ doctum uirum intelligere decet: licet ingratis in hanc(ut ita dixerim) sanguinariam palestram descendam: no post fum tamé differre: quin respondeam: ne secundum publis mimographisenté tiam:ueteres ferendo iniurias:nouas inuitem: & profecto nihil mihi gratius est g coram excellentia tua huiuscemodi controuersiam agitari: quæ & totius humanitatis & utrius quirtutis lauream consecuta est. Accusat me simplicissi mus iste nebulo quod uerbum impersonale dixerim numeris & personis de ficere:tanquam rem falfam: & ab omni penitus ueritate semotam: nititurg hoc prisciani auctoritate probare: dicentis ideo personas & numeros imper/ sonali accidere: quia accidentia generalia debent esse omnibus suis speciebus Cui licet responderenon deberem: tanquam ignaro: & rudissimo niro: tamé uolo ipsum liberalitatis meæparticipem sieri:eigs declarare: quod hactenus percipere non potuit. Accidentia duobus modis accipiuntur: scilicet proprie

& communiter: si propria dicimus esse accidentia uerbi: tuncuerum est qoi bus suis speciebus conuenire debent: & hoc modo uerbum impersonale nu meros & personas habebit. Si uero communia tunc uerbum impersonale: ut apersonali distinguatur: numeris (utego existimo) & personis carebit. Hocuo z sui ipsi condonasse munus. Sed in reliquis cum tali uiro silentiu potius: g oraz tionem mihi statuo laudabiliorem: non enim mihi esse honori cum tali uiro diutius contendere: qui etiam prima grammaticæ rudimenta ignorat: qui mihil unq de se boni præstitit: nisi plagiario quodam furta multa etiam enor miter elaborata: quæ omnia si narrare uellem: uiderer potius ex maliuolentia q rei ueritate: in ipsum suehi. Dimitta igitur quod dicédum erat: in aliud tem pusaperiendum si me lædere perseuerabit: tua tamen præstantia bene cognita utrius sententia sapientissimum: ut eius moris est: iudicium seret: cui me in omnibus uotis suis ossero paratissimum. Vale.

[Domesticum genus.]

Caput. XV. Omesticum genus est illud quod sit comuniter: quado de rebus no stris domesticis ac familiaribus: aliquem amicum admonere intendimus: & huius generis species sunt duæ. Vna scilicet de proprio statu: altera uero de negocis.

sin rin que ægr rata dedi

iam

pecta

tame

fitut

uales

facere

me fat cupide fauste

paratu

lomella fimilia

regula. Silomed

DEGL

AT DOS L

mpri

2 max

mo fu

lacere u

Holuer

fortun

Innos

licet o

Tibus:

mihi

A dmo

Domestica Domestica

De proprio statu

De negociis

Domestica epistola de proprio statu est illa: quæ ad aliquam personam scribitur:
qua de saluteaut ægritudine nostra uel aliena admonere uolumus: cuius epistolæ talis est regula.

Regula.

Regula. S idomesticam epistolam de proprio statuadaliquam personam scribere uolu erimus:quam admonere intendimus de nostra uelaliena salute aut ægritudi ne:illa in tres partes dividere debemus. In quare prima lecundu cosuetudine Ciceronis: solemus istá uel ei similé clausula apponere: si uales bene est: ego que dé ualeo. In secunda uero recitamus dilucide ac breuiter: uel saluté nostra uel salutis reparationé: siægroti fuerimus: uel sorte etiáægritudiné alicuius ami/ ci uel cognati nostri: & quo pacto se in principio ægritudinis habuerit: & tan dem quibus mediis sit liberatus: semper in omnibus his deo gratias agentes qui sicfieri uoluerit. Vel etià si casus acciderit: scribemus de conditione nostra tiel i paratis opibus: uel i dignitate quæsita: ita ut uideamur: de his rebus ami cuadmonere: qui uel lætari: nel dolere debeat de utracs fortuna nostra. In ter tia auté & ultima folemus apponere huiuscemodiclausulas. Vale: & me ames ut solitus es:uel & me no diligas sed ames:quia ita me dii ament:ego no solu te diligo sed observo. Possumus etiam si volumus: antetales clausulas addere operæ nostræ in omnibus oblationé: quéadmodum in omnium ferme epi Rolarum fine seruatur. Propositio.

A dmoneat Curius Scipione de salute sua: quam post grauem ægritudinem re

Exemplum Pars 1 parauit. S iuales: bene est: ego equidé bonitate dei optimi in huc usq diem satis ualeo: & conualescere incipio. Miratus es fortasse Scipio: que cu semper antea creber z rimas ad te litteras dare solitus essem: nullas tamen iam multis diebus dede rim: & forte negligentiam in me ueritus me negligentiæ criminis isimulalti. quod ut tibi huiusce rei causam aperiam:no negligentia sactum esse scias:sed ægritudine potius & morbo impediente:qui cum me diebus exactis exaspe/ ratæ cuiusdam febris paroxismo occupasset:in tantam debilitatem corporis deduxit:ut uix mihi spiritus ipse superessetad uita: unde desperatis rebus cu iam animam deo:miferrimaq; corporis membra medicis comendaffem:ex/ pectabam pauperrimus homo ultimam horam: qua mihi ex hoc mudo mi/ grandum esset. Sed uolente deo: cuius benignitate cuncta reguntur: non sine. ui men tamen magna difficultate: & numerosa pecunia sum in pristinam salutem re/ stitutus: debilect quondam corpus respirare copit: speroct indies melius co ualescere. Hac igitur ægritudine impediente: non potui officio in te meo satif rebusm facere: quod tamen núc restituta salute exequi uolui. Te igitur núc admoneo ereinten me satis saluum esse atquincolumem: indiesque melius habiturum: necno perd opriofh cupidum esse de statu tuo omniumos tuorum aliquid percipiendi: quos oes fauste fœliciterqualere semper exopto: quibus etiam me offero in omnibus paratum. Vale: & me ut facisama: ualitudinemq; tuam cura diligenter. C Domestica de negociis. ribitur: Domestica epistola de negociis estilla quæ ad aliquam personam scribitur: qua ius epi familiariter de negociis nostris admonere uolumus. Cuius epistolætalis est regula. Regula. reuolu 5 idomesticam epistolam de negociis ad aliquam personam scribere uolueri/ gritud mus qua admonere cupimus de successione alicuius familiaris negocii quod etudiré ad nos ueladipsam pertineat: illam similiter in partes tres dividemus. In qua f:egog rum prima clausulam aliquam superiori similem ponemus:quia istæ clausu læ maxime funt comunes ad huiuscemodi epistolas incipiendas. In secunda uero subito ad negociorum nostrorum narrationem accedemus ea breuiter it:8 tan dilucide & aperte narrantes: nihil tamen prætermittentes quod ad ipsam re gentes facere uideatur. In tertia autem conclusionem nostram faciemus: dicentes o enostra uoluerimus ipsum amicum de tali negocio admonere: quia scimus utrang fortunam nostram illi esse comunem propter amorem & beniuolentia qua in nos afficitur: simul quadiungemus comunes clausulas finales: offerendo sci licet operam nostram ipsi amico paratam: & addendo similes clausulas prios ribus:qualis est ista. Vale: & me toto corde perames, ego enim (ne mentiar) te Propositio. mihi chariffimum habeo. A dmoneat Lucilium Valerius de familiaris negocii sui expeditione. Exemplum. Pars i C iiii

goi e nu

ale:ut

locuo

g ora

t:quh

nenoi olenti

ad tem

cognit

t. XV

usami

usami

a. Inter

eames io soli

addere

neepy

emite



quam deum rogabimus perpetuam esse & soelicem servari. In tertia autem ro ieft gabimus ipsum amicum:ad quem scribimus:utuelit sæpissime nos litteris su Ino is uisitare: ex quibus intelligamus de eius statu & salute: & extali intelligentia um iucunditatem capiamus. Cui etiam ut in aliis epistolis fieri consuetum est oste remus omnem operam nostram:in omnibus suis optatis glibentissime acco/ dinis modatam. Propositio. ium S cribat ad Cicerone Curio: illu de falute sua: ac oium suose certiore facies. nostr Exemplum. pars 1 tadiis tulen L icet nullum mihi scribendi argumentum datum sit: suauissime cicero: quo po tissimum diebus iltis utipossim: utad te aliquid scriba: quia neggin publicis: is qual negs in privatis negotiis nostris nihil sane noui in hunc usq diem evenit: Est tamen tantus amor & beniuolentia: qua in te afficior: ut nullum ung possim tura uel minimum nunciú præterire: que ad te peruentuse putem: cui litteras me/ ш as ad te non tradá: ut iis perlectis talé inde iucunditate capias: qualé ego quogs non it percipio: quu tuas litteras uideo. Cu igit noster phania sit ppedie hanc in ciui z omnen taté profecturus: ut quibusdam negotiis suis siné sponat: statui has ei ad te lit Valen teras dare: ex quibus itelliges: me dei bonitate & clemetia: cum oibus meis fal/ uum esse atogincolumen: quod etiá de te: tuiso omnibus scire desidero: na pi XVI fecto nihil mihi charius accidere pot:nihil gratius:nihilue iucudius: q de te & icuscri tuo fœlici statu: ac secunda fortuna intelligere: is enim amor hoc me facere co git:quo ab ineunte ætate uter q nostrum deuinclus est. Quem ut diutius inte 3 am fini grum & perpetuum seruare possimus: terogo: ut etiam me aliquando tuis lit limilite teris inuifere uelis:ut refarcita haccosuetudine nostra per litteras:quæ inter/ Statu:a uallo locorum ac temporum: uidetur aliquantulum labefactari: possimus si/ mul beatam uitam ducere. Quod ut sæpius facias: te rogo atq oro: cui etiam: utsemper seci:omnem operam meam offero:in omnibus optatis tuis gliben CCommunis de negotiis. tissime paratam. Vale. m scribit Comunis epistola de negotiis: quæ etiá uulgaris appellať: estilla: quæ ad aliquam er littera persona scribit: ad qua similiter: cu nullu scribedi argumentu reliquu sit: litte/ teillaad ras tamen pro cofirmatioeamicitiæ nostræscribere uolumus & dealiqua re occurréte: quæ tamé ad nos no pertineat: uel pauci fit mométi: ipsam certiore ribere no reddere cupimus: cuius epistolæ talis est regula. ullumed S i communem epistolam de negotiis adaliquam persona scribere uoluerimus: uidemus quam licet nullum sit nobis datú scribendi argumentú:tamen pro confirma/ es:g lin tione amiciciæ nostræ: uolumus de aliqua re occurrente certiorem facere: aut denouitate: uel negotio aliquo: quod tamé ad nos non pertineat: illá in partes imus de tres similiter dividemus. In quarum prima: qua causa potissimum ad scriben dum incitati simus:per exordium quodpiam declarabimus:ostendentes:9 licet nulla nobis occurrat materia: quæ necessario nos ad scribendum ipellat Herode upicio Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



## locofa Dese Dealio Iocosa de se

I ocosa epistola de se est illa: quæ ad aliquam personam scribitur: cum qua sami/ liariter iocari uolumus: super aliqua re: quæ in persona nostra acciderit: cuius epistolæ talis est regula.

Regula.

no pse novide stier edan stier

ISTO

cies

pars

fuit;

(191)

teliv

e:has

gin

quæ

:010

liug

pra 2

TR.

dina

che

meis

ono/

d po

bire

eope

is: fed

ami

mnia

(VIII

ami

y hu

aliq!

S liocosam epistolam de se ad aliquam personam scribere uoluerimus: cū qua familiariter iocari cupimus in persona nostra: illam potissimum intres partes diuidemus. In quarum prima: aut uere: aut uerisimiliter declarabimus aliqua rem ridiculam uel iocosam: quæ nobis acciderit: & penitus ad earum reg. pro positu faciat de quibus postea dicturi sumus: ita utamicu ipsum ad risum ici/temus: quia nulla est epistola familiarior ista: quæ sæpenumero etiam i rebus grauibus & arduis aliis epistolis admisceri solet: ut dicemus in epistola mixta Sed in secuda parte epistolæ oportebit nos a talibus iocis subito redire ad rem seriam: ne nimium iocando histriones esse uideamur. In tertia autem secudu consuetudinem aliarum epistolarum offeremus amico nostro omnem opera nostram: in omnibus suis optatis libentissime accomodatam. Sed scire debe/mus: quod istud genus epistolæ potius est mixtum: gsimplex: quia semper inter alias epistolaæ clausulas solemus huiuscemodi potius iocos miscere: g sim pliciter totam epistolam iocosam scribere.

Propositio.

1 ocetur fabius cum antonio: qui uerebatur: ipsum in exercitu contra hostes po tius timidum: gfortem futurum.

Exemplum Non miror antoni: si in hoc acerrimo bello: quod cotra parthos suscepimus: me potius timidum: qmagnanimum futurum uereris: quia soleo ego nunq ma tutinu bellum inchoare:nisi prius optima sactae sntatione bene dormiuerim: ut fiant uires tanto robustiores: hac adiuuante quiete: quanto prius propter la boré fuerant imbecilliores effectæ: & tamen adhuc euigilans uix stare possum quod tibi forte tale timedicausam præbet. Sed ne amplius hanc imbecillitate meam uerearis: addam intentioni meæ bonum maruisiu: optimasq: casei cru stas:quas gerardus ueronensis medicus noster deuorare solebat:cum longum pedibus iter aggrederetur: ut cosolidatis pedum basibus nihil tibi de me sit re liquum timoris. Sed cupio tecum coram iocari. Illud uelim intellagis: expedi z tionem mihiistam tante curæesse:ut per deum immolatem:etiam ciborum quando poblitus sim: ut reipublicæ utilitatem curare possim: qua tamen die bus istis tanto sudore consecutus sum; ut in aciem milites sæpius educens; no obscure demonstrauerim: quid patriæ pietati debeatur: & quid de me dein/ ceps sperandu sit: quod ego nucad tenon scribo: quia paucis post diebus: ad se/ natum super hac re litteras publice mittam. Tu interim beneualeto: & deum 3. exora: ut res ad uota succedant: quia nun q reipublica operam meam negabo:

etiam si mihimillies moriendum esset leru bene uale: & me scito: sicut antea semper in oibus uotis & iussis esse giparatissimum.

ecce

madari

sicomif

guitate

toquati

beniuole

DESCORE

musin 1

minof

wotra

luide

Atima

**Paperi** 

Interali

hitur & j

De la

omittat!

Vihileft to

benter fi

efficitur

peragen

agenda

dapor

Clocosa de alio

I ocosa epistola de alio est illa: quæ ad aliquam personam scribitur: cú qua simili rer domestice iocari uolumus: sup aliqua re: qui psona aliena acciderit: cuius epistolæ talis est regula.

Regula.

S i iocosam epistola dealio scribere uoluerimus ad alique amicu: cu quo iocari intendimus super aliqua re: quæ non in persona nostra sed aliena contigerit: illam similiter in tres partes diuidemus: In quaru prima: uero uel sicto sed ue rismili tamé ioco: aut in eam personam inuehemur: ad quam scribimus: aut in aliqua alia: de qua scribere itédimus: dumodo talis iocus sit ad eas resacco modatus: de quibus postea in ipsa epistola métioné facere intédimus. In secu da uero subito similiter ad ré ipsam seria conuertemur: ne nimiu sabulosi esse uideamur: narrabimus ea: quæ a nobis scribenda erant: ipsa cum superiori bus adaptado: ne uideamur diuertere ab eo: quod superius dixerimus. In ter tia autem utemur comunibus clausuls: quæ solent in domesticis epistolis ad amicos scribi: quia hæc epistola iocosa etiam cu domesticis aliquando nume rari solet: quauis ut diximus: potius habeat naturam mixtam q simplicem.

Propositio.

1 ocetur quintilius cum ualerio: qui raras ad eum litteras dare solitus est.

Exemplum. C onsideranti mihi diebus istis ualeri charissime: q negligens in scribendo fores cum nullas adhuc post discessum tuum mihi litteras dederis: facile illa incide bat suspicio: in quaetia bilbilitanus sæpius uates incidere solebat: quu clietulu nihil patrono porrigétem: chyragra laborare suspicabatur. Ego quidé te sem/ rer antea adeo in scribendo diligentem cognoscebam: ut quem tecum confer re possem: haberem profecto neminem: nuncautem cum nullas amplius ad melitteras te dare uideam: & ad eum præcipue qui maxime ipsarum percupi dus est:non possum non suspicari:te in chyragræ fortasse morbum incidisse: qui manus tuas: quondaad scribedu promptissimas: tardiores efficiat. Quod si uerum est (ut opinor) autæsculapium consulas: qui te ab infesta huiuscemo diægritudine liberet: calamumq: tibi nunc grauem: facilem deinceps reddat: uel siomnino incurabilis est hæcægritudo: quod manibus facere non potes: id saltem pedum officio perficias. Sed cupio tecum coram iocari.lllud mihi z ägratissimum feceris:si post ista negocia tua:quæ animum tuum diuerse tra hunt: sæpius ad me litteras miseris: quibus & de tua imprimis salute: & dehis q isthicagut:certior fieri possim. Nosti naium: mété: studiug: meu: i his præ cipue pnoscédis:quæ ad républicá attinét:qd si me crebro certioré reddes:ni/ hilestiquod a te magis hoctempore impetrare conteda. Ego quoq; in huius cemodiscribédigenerete saturare spero: psertim si studiu meu no aspnaberis

Valeigif: & siquid est quod mea tibi opera prodesse possit: utere cu uolueris: ecce me tibi ad omnia optata tua libentissime paratum.

nice.

mili

uius

iocari

gerit

edue

us;aut

Sacco

n seci

losiesse

rione

Inter

tolisad

nume

em.

pars, i

nade etulii

esem

confer

lius ad

ercupi

Quod

fcemo

eddat

potes:

mihi 2

rse tra

dehis

ispræ

des:ni

huil

abets

Caput «XVIII» Ommissiuum genus» Caput «XVIII» Ommissiuu genus estillud: quod sit quotienscug; ad aliqua psona scribere uolumus: cui super negociis nostris expediendis: mandatum aliquod dare intendimus. Et huius generis similiter species sunt duæ: Vna scilicet generalis. & altera particularis.

Commissiua

Generalis Particularis.

C ômissiva epistola generalis est illa: quæ ad aliquá personá scribis: cui generali ter super oibus negociis nris: in aliqua regiõe uel ciuitate expediédis generale madatu dare uolumus, cuius epistolæ talis est regula. Regula

Sicomiffiua epittola generale ad aliqua persona scribere uoluerimus: cui super omnibus negociis nris:ta particularibus que generalibus: in aliqua regione siue ciuitate tractadis: uolumus generale mandatu: uel comissione dare: illain par/ tes quattuor principaliter dividemus. In quare prima prius tang per exordiu beniuoletia captabimus ab ea persona ad qua scribimus: ostendentes quata si ducia habeamus in ipfa: propter fidem & integritate sua: q bene tractabit ipfa negocia nostra: quæ ei uolumus comittere, deinde ponemus spem: qua habe amus in iplo amico: ppter amoré & beniuolétia: qua in nos afficif: bene & diligenter omnia tractabit. In fecunda uero negocia nia narrabimus: cuiul/ modifint: & cum quo: & ubi perageda: ut sciat ipse amicus noster: quid potis simu nostra causa exequi debeat. In tertia auté ponemus auctoritaté qua tali amico tradere uolumus: super ipsis negociis pertractandis cu oibus clausulis: quæ uideantur esse necessariæ ad forenses causas peragendas. In quarta uero &ultima ponemus gratificatione nostram: dicetes nos uelle ea firma tenere: quæ per ipfum amicu nostru fuerint in talibus negociis nostris expedita:adiu gentes aliquá pæná uel obligationé bonom nostrom: prout nobis magis uide bitur & ipsis rebus & amico couenire. Addentes deinde diem & anum: quo tales lix scriptx suerit: cu titulo aut signo cosueto. Propositio. C õmittat Scipioni Cicero uices suas in omnibus negociis suis rhomæ pagedis.

Exemplum. pars

N ihil est tam arduű: tamq; difficile Scipio charissime: quod ego tui causa non li
benter subiré: quia sic amor & beniuolentia nostra postulat & requirit. Vnde
esticitur ut de te quog no minoré siduciá habeá: qui nomnibus negociis meis
peragendis: in quibus mihi possis operá tuá præstare: illá sidelissima exactissi
máqa te expectem. Quapropter cúmulta mihi sint hac i ciuitate negocia p
agenda: quæ ego nunc potissimú expedire no possum: cú regendæ huius pui
ciæ pondere sim impeditus: statui ea tibi comittere: ut quia præsens omnia sa
cilius agere potes: ea comodius expedias: in quog omniú peractione; ut nemi



Committat Appius Ciceroni vices suas super sacerdotio suo in Cilicia expedi? eu ihi 2 Exemplum. Fides & integritas tua Marce Tulli:qua semper in amicorum negociis usus es: neo plis atus & quam ego quo quin rebus meis a te perfectam cognoui: non paruam mihi ipræsentiarum siduciam aftert:ut præter amorem & beniuolentiam: quaa tenellis annis inter se uterg nostrum deuinclus est:ex tua humanitate & pro bitate: si tibi negocia mea comendauero: illa ac si tua essent: diligentissime ex/ eage pedies. Vt igitur intelligas: quid mihi nunc potissimum opera tua afferre pos z fit: Scias me hac in prouincia tua: dum ei præessem: sacerdotium publicum. 12 16/ gessisse: quod omnibus magistratibus: qui a rhomano senatu pro cosulari di s:acli gnitate isthuc proficiscuntur: aduenire solet: & quia cosuetos redditus ex tali Itei. facerdotio adhuc percipere non potui: statui hoc tibi negocium demandare: mnii qui in prouincia præsens es: & omnia facilius expedire potes. Quapropter 3 dedo fuper iis pecuniis quæ mihi ex hoc facerdotio debentur: accuratiffime exigen ather dis:per præsentes litteras te meum procuratorem ac nuncium specialem con arcus Aituo: ad eas penitus exigendas: & si fortasse ex publicis quæstoribus relisten tem quempiam inuenires: do tibi plenam auctoritate: ac si ipse personaliter adessem: ad eum in iudiciú uocandum: & contra talem aduersarium libellos li par producendum:litem contestandam:sententias audiendas:& si opus fueritab rede eisappellandum appellationes prosequendas: ac omnia facieda: quæ foren ses huiuscemodi causæ exigunt & requirunt. Promittens me omnia compro batuze: quæ super hoc negocio per te fuerint expedita: sub obligatione omni mus um bonorum meoge:tibiqomnem rem iplam atq caulam plurimum com mendo: cui etiam uolo omnem operam meam tibi esse paratam. Vale. Exur ebe be. Idibus quintilibus: ducente simæ olimpiadis anno secundo. Ego Appius SDOZ pulcher propria manu scripsi. quai Regium genus. expo erua/ Egium genus est illud: quod fit quotienscung scribit princeps epi .ftolam aliquam: uel publicam: uel priuatam. & huius quidem ge laufu neris species sunt quing. Prima scilicet sidei: secunda familiarita/ emus tis:tertia edictiua:quarta inhibitoria: quinta uero promotiua. mici Regia. Fidei. Familiaritatis. Edictiua. inhibitoria. Promotiua. is cet R egia epistola fidei est illa: quam scribit princeps sæcularis uel spiritualis ad ali/ nego laulu quam personam: pro fide alicui facienda. Cuius epistolæ talis est regula. emus Regula. S iuoluerit priceps epistola fidei ad aligipsona scribere: cui fide adhiberi cupiat perit: notare debes o talis epistola pot scribi: aut ad ipam psona: quæ tale sidem sibi loco:



modo siat:illam similiter in tres partes dividemus. In quarum prima secundu cosuetu scribedi modu:apponet priceps nome & titulos suos:cu salutatioe.ln secuda uero faciet exordiu: declarado qli oes uiri pbi no solu sint i pricipu far miliaritaté suscipiédi: sed etia sumo fauore & meritis psequédi: & tucsubiuget 9 ppter uirtutes & optimas conditiones talis uiri: qué ipse commédare inté dit: fuerit icitatus ad suscipiendu eum in familia suam. În tertia aut: sacta fide istius familiaritatis: comédabit eum apud illa universitaté vel locu: ad qué ipse uoluerit se coferre: dices ei sore gratissimu: quicquid in talé persona privatim siue publice conferetur. Propositio. F idem familiaritatis faciat Cardinalis sanctimarci: Ioani ueneto secretario suo: in galliam proficiscenti. Exemplum. pars. Marcus barbus: diuina fauéte clemétia: facro fanctæ romanæ ecclesiæ titulo fan/ ti marci: eps cardinalis: Ludouico christianissimo galloge regisalutem. Nostra z est cosuetudo christianissime rex: ut si quos inuenerimus inter samiliares no stros:uirtutis floribus ornatos: & solidissime sidei splédore decoratos: eos no bis potissimú charissimos habeamus: nec ungillos cessemus meritis & benefi ciis subleuare:præter enim illud:quod iustú & honestú existimamus:tales sci licet uiros suma laude afficiendos: accedit & no mediocris quæda utilitas iter cæteros domesticos nostros:qui si uiderint:merita uirtutu suase præmia bo/ nos uiros fuisse cosecutos: eo libétius aduirtuté aspirabut: quo se potiora bene ficia acquisitutos sperabut. Cu igit Ioanes uenetus samiliaris noster uir quide 3 igenio & doctrina nemini cedes hác in regioné tuá pficifcat: fua quædá nego/ tia expediturus: Tuæ primű Serenitati notű facimus ipfű effe ex primis fami/ liaribus nostris unu: que sumo amore & beniuolétia psequimur. Cui si nostri gratia in rebus suis a tua serenitate opitulatú fuisse senit quidé adeo nobis gratum: ac si beneficia ipsa i nosmetipsos collata suisse lætaremur. Tibi igit eŭ comédamus:tangoium cæteron nobisgratissimu:charissimuq:tuæ/ q serenitati similiter offerimus opera nostra in oibus tuis optatis glibetissime paratam. Vale. Regia edictiua. R egia epistola edictiua est illa quæ scribit a principe ta seculari q spuali ad aliqua persona: uel publica uel priuata: pro realiqua ad publicu bonu pertinéte signisti canda: cuius epistolætalis est regula. Regula. S iuoluerimus epistola edictiua regia adaliqua persona scribere: scire debemus otalis epistola scribi potest: uel generaliter ad aliquam universitatem uel po pulum: uel particulariter ad aliqua personam publicam: ut saciút principes ad alios principes: pro edicenda pace: uel bello: foedere: uel lege: fiue pro fimilibus: & tunc ipsa epistola dividitur in tres partes principales. In quarum prima: po nemus nomen principis:cum suis titulis omnibus:prout fecimus in aliis epi/ stolis superioribus: cum salutatione ad eam persona: ad qua scribitur epistola;

is oi:

ma be

qua ista tco

qua Pars

lingu nis al

itieos a

profe

ditos

um/

nos

selo

non

um

145

retai

perit

istoriate tate

ines

por do r In fecunda uero ponemus caufam propter quam fumus incitati:ad talem epi stola scribenda: ostededo causa illa esse iusta & honesta: & grupoterimus: cona bimur:partes nras approbare: & per oppositu aduersarii deprimere: ut poti/ us uideamur nobiscu iusticia & ægrate ostendere: q cu eo ad que scribimus. In tem tertia aut narrabimus id quod scribere itedimus: si de bello: psona ipsa ad bel dendi la initates: si de pace; silf ad pacé; & sic de fœdere: aut lege pmulgada: addendo claululas illas finales: quæ magis uidebunf ad ppositusacere: & ipsa epistola co: phibea cludere: quod ex superioribus epistolis: satis superque colligere possumus: si ad: mis eas aduerterimus. Propositio. nnocei E dicat Cæsar pacem pannonio regi pro sua in eum liberalitate ac munificetia. do.Sal Exemplum Pars i Atri:car Fi cedericus tertius: diuina fauente clementia: romano piperator: semper augu bernato Itus: Austriæ: stiriæ: carinthiæ: carniolæg: dux: comesg: tirolis & cætera: Mat/ thiæ utriusq pannoniæ regi: Salutem. Licet multæ causæ inuice concurrant: 2 cetront quæ me potius ad bellum tecum gerendum: qad pacem firmadam inducant: tisnunci quas hic recitare: mihi superuacaneŭ uidetur: tu enim eas bene optimeg no modical sti:ut tibi tamen tuis omnibus ostendam:quatum potius mea in uos ualeat locis:ubi liberalitas: queltra in me ingratitudo: deliberaui penitus tecum pacem firma/ nálalpiti re:ut cum ab armis discesserimus:possint milites nostri:quiex utrage parte si ii, Quap mopere consumptisunt:ad desideratam quietem redire: & dissipatas ressuas. aliquantulu instaurare. Tibi igitur præsentium tenore significo: quod ab hoc: 3 mis:coac die in postege: relicta omni penitus discordia acsimultate: quæ prius internos nzlertim fuerat: uolo tecum firmassimam pacem habere: cum his tamen pactis & con/ urregia ditionibus: quæ prius fuerant inter nos unanimi uoluntate coclufæ. Teg hor tram: tor:ut hanca tuis faltem defideratam pacem:uelis & libentiffima fronte fusci mann pere: & beneficiorum communicatione perpetuam feruare: nos enim ex par adring te nostra hoc tibi uolumus esse pollicitum & constantissime obseruatu: quod nulla ung caufa a tua beniuolentia decidemus: quoad ipfam uolueris nobis il/ pepilto Jesam tenere. Vale. Regia inhibitoria. quam ad R egia epistolà inibitoria est illa quæscribit a pricipe ad aliqua psona: uel publica uel prinata cui îhibere îtedit aliquod opus uel ia îcceptu: uel quod ppedie îci/ demepilt iuoluerit piedu suspicet: cuius epistolæ talis est regula. Regula. hocdupl S i uoluerit princeps inhibitoriam epistolam ad aliquam personam uel publica uel priuatam scribere: cui inhibere uelitaliquid faciendum: uel quod iam fieri ngitad al familiare cæptum sit:illam similiter in partes tres dividere debebit. In quarum prima ponet nomen & titulos suos: secundum consuetudinem talium epistolarum. iplam pe In secunda uero: quod erit exordium epistolæ: declarabit se intellexisse: q talis modofi persona:ad quam ipse scribit:ueliam icœperituelincipere uelitaliquod opus: epistolar quod ipse princeps nullo pacto futurum intendit: & simul in hoc loco declara tatione bit causam uel rationem aliquam ueram: aut saltem uerisimilé: propter qua mouer

iple sit incitatus:ad tale opus inhibendum. In tertia autem inhibitionem ipla ponet:uerbis breuibus & dilucidis:quæ proprie ad principem attinent:adden ona do regales minas: si a tali opere faciendo non destiterit: cum omni tamen mo oti is.In destia & humanitate:ne uideatur subito uelle in iram exire quod ad pruden/ tem & sapientem uirum non attinet. & sic absolute siniet epistolam suam: ad/ dendo tamen diem & locum: quo datæ fuerint litteræ. endo olaco Propositio. I nhibeat potifex maximus regi ferdinado ædificatione cuiusda castelli: in finiti/ s:fi ad Exemplum. pars i I nnocentius episcopus: seruorum dei. Illustrissimo regiappuliæ ferdina/ icetia. do. Salutem & apostolicam benedictionem. Ex litteris uenerabilis fratris no/ 2 Pars stri:cardinalis sancti petri ad uincula:de nostro mádato:totius agri picœni:gu/ augu a:Mat bernatoris & legati:nuper intelleximus:te munitifima quædam castella:insi nitimis appuliæ terminis: uersus agrum picænum: qui nostræ ditioni subia/ urrant; cet:contra pacta & conuentiones nostras:ædificare uelle:quod se dicit ex mul/ lucant: tis nunciis isthinc uenientibus intellexisse. Et quia ut scit serenitas tua huiusce 19 no modi castella quæ noua quapiam ædificatione eriguntur: & præsertim in illis ualeat locis: ubi maior posset dari occasio nocendi: semper in malum inducit homi irma/ nú suspitionem: ideo no possumus no satisadmirari te contra nos talia moli/ arteli ri. Quapropter rogamus serenitatem tuam:ut penitus a tali ædificationede/ 3 es fuas fistat:si nobiscum uoluerit perpetuam pacem habere:quod si fortasse negle/ ib hoc 3 xeris:coacti erimus omnem iniuriam nostram pro uiribus propulsare:cum PEDOS præsertim uim ui repellere liceat. Sed bene considimus: te talia esse sacturum: CODY quæ regiam personam tuam deceant. cui etiam nos osserimus omnem opera non a nostram:in omnibus optatis libentissime paratam. Datæ apud sanctum per trum: anno ab incarnatione dominica octogesimosexto supra millesimum & expar quadringételimum.Pontificatus autem nostri:anno primo. :quod Regia promotiua. obisil Regia epistola promotiua est illa quæ scribitur a principe ad aliquam personam quam ad dignitatem quampiam seu gradum promouere intendit: cuius qui/ dem epistolæ talis est regula. Regula. dié ia S i uoluerit princeps promotiuam epistolam ad aliquam personam scribere. hoc dupliciter facere poterit: uno scilicet modo: quando ipsam epistolam di/ publica rigit ad aliquam tertiam personam cui mandat utamicum quempiam uel im fieri familiarem ad aliquam dignitatem promoueat:altero uero modo quado ad prima ipfam personam propriam scribit quam promouere intendit. Sed quocunga arum modo fiat: illam in partes tres dividet. In quarum prima fecundum istarum q talis epistolarum consuetudinem: apponet nomen: & titulos suos: cum breuisalu tatione. In secunda uero captabit beniuolentiamab illa persona quam pro declara mouere intendit: ipsam scilicet laudando abaliqua uirtute particulari: qua

spetialiter in ipsa refulgeat: & dicens: op propter uirtutes suas ipsa mereretur: omnium fauorem acquirere. In tertia autem captabit beniuolentiam a perlo na propria: dicens: propter istam causam ipse sit incitatus: ad porrigendum ei omnem fauorem & gratiam: & tunc subiunget: quacante nunc tali benefit mixta cio uel dignitate: iple uoluerit eam tradere ipliamico: quauis non fit sufficiens stolati uelæqualis ad eius uirtutes & conditiones remunerandas: offerendo tamen ei posthacomnem operam suam:ita o facile intelliget ab eo magni existima/ uolun. ri&plurimi fieri. Propositio. omniu P romoueat dux mediolanensis Franciscu ueturium: ad ticinesem pontificatu. daria fu Exemplum. nostro I oanes galeaceus maria: dei gratia dux mediolani: papiæ comes: ac genuæ domi rescribe nus: Francisco ueturio: abbati leonensi Reueredissimo salutem: ac dilectionis adomn affectum, Eximix uirtutes ac singulares quædam animitui conditiones: quæ z non obscuro nec uario sermone: sed & clarissima & una omnium uoce prædi inomna cantur: adeo diebus istis ad aures nostras gratissime aduolarunt: ut merito ani Sonbatexcu mus noster iam iclinatus sit:ad eŭ tibi fauore in oibus rebus & optatis tuis ex/ hibedu: que unicui que familiariac domestico não exhibedum existimamus: iis enim mediis duximus uiros bonos ad uirtute alliciedos: qui cu uirtutu fuage acepiates t aliqua se uiderint præmia cosecutos:eo facilius ad meliora semperaccedatur. enlisinte Quod ut apertius ilta in te affectio nostra patescat: uacate núc ticinesis potifi/ 3 and erun catus sede: te præter oes duximus huic potificio muneri psiciedu: ut hoc sit ti/ bianimi nostri firmissimu monumetu. His igit litteris nostris declaramus te atutopta nolestum huius ecclesiæ papiensis episcopu benemeritu: rogamuses ut hoc munusculu nostrugrato animo suscipere uelis quis multo sit tuis meritis iferius. Sed post numexa Aulatio hac sidabit facultas: ut merita possimus uirtutibus tuis præmia codonare: sen ties pfecto:nos táti sapiétia & doctrina tua existimasse: gti ab oibus existima/ auis ner da erat:cui etiam uolumus omne operam nostra:in omnibus optatis tuis esse m:cui li paratam. Datæ mediolani: in nostro ducali palatio: anno falutis. i487. atm li ui Mixtum genus. knibis ad 1 Caput. XX. Ixtumgenus est illud: quod fit: quotienscung secundum diverso/ areutexp rum negociorum exigentiam:in uno litterarum uolumine:diuer/ ipliscogen forum generum epistolæ continetur: & huius generis species funt plorum ir duæ:na aut ex duobus generibus é mixta epistola: aut ex pluribus. ubrosiuri Mixta pterhæch Exduobus Expluribus tuto diffee Mixta epistola ex duobus generibus: est illa: quæ duo tantum genera complectiv tur:ad co tur: uel etiam duas species: de iis: quæ superius expositæ sunt: cuius epistolæta estaliud lis est regula. Regula. tuağlibe \$ 1 mixtam epistolam ex duobus generibus: uel duabus speciebus: ad aliqué ami lixtaepil cum scribere uoluerimus: illa principaliter in partes duas dividemus. In quane fas spes: iuoluer

prima ponemus eam partem epiltolæscribendam:quæ magis nobis uidebie esse necessaria. In secunda uero subiungemus illam: quæ minorem in se & mi nus necessariam causam habet. Sed tamen notare debemus: quin taliepistola mixta solemus in principio semper facere exordium hoc modo cilicet: si epi stola fuerit principalis: & primo scripta ad amicu: declaramus ei tanqper exor dium: qum nobis multa & uaria ad eum scribéda occurrant: per has litteras uolumus eum de omnibus admonere: & tunc particulariter seruando ordine omnium scribendorum: singula breuiter & dilucide exponemus. Si uero secu daria fuerit epistola: & resposiua: dicemus in principio: nos recepisse abamico nostrolitteras:quæ nobis gratissimæ fuerut: & qad omnia illa particulariter rescribemus:quæ uidebuntur responsione digna: & tuncsimiliter per ordine ad omnia respodebimus. Si uero aliquid etiam nobis scribendum acciderit: il lud in fine epistolæscribemus:offeredo ipsiamico omnem operam nostram: in omnibus paratam: ut in aliis epistolis fieri consuetum est. S cribat excusatoriam simul & domesticam epistola ad curionem Cicero: ipsum de negotiis suis admonendo.

erfo

um

iens

men

may

icati,

pars

domi

tionis

s:qua

prædi

toani

uis ex/

ILIS:JIS

fuage látur, őtifi

fitti

culti colt colt cilen

tima

iselle

XX

ler10

diver

c funt

ribus

lecti

12ta

eami

Exemplum. A ccepi abs te litteras Curio chariffime:quæ licet mihi iucundiffimæ fuerint:cu exillis intellexerim: de tua tuorum qomnium falute: aliquid tamen molestiæ attulerunt:cum te uideam me negligentiæ crimine suspectum habere: o sciliv cet:ut optabas: sæpissimas ad te litteras non dederim: & profecto gg hoc mihi molestum sit: quia mesentio ab omni penitus culpa uacare: est tamen aliquan tulum exaltera parte iucundum:cum hæc præsertim litterarum mearum ex/ postulatio non paruum in meamorem tuum ostendit. Dabo igitur operam: ut guis neminem prætermiserim: quem quidem ad te peruenturum putaue/ rim: cui literras non dederim: te etiam hoc in scribendi genere expleam: præ/ sertim si uidero officium meum abs te non uilipendi: Sed de litteris hactenus. Scribis ad me ut de negocio tuo te certiorem redda: scias nos die noctuga labo z rare: ut expediatur: sed est tanta adversarion tuon iniquitas: ut res semper sic ipsiscogentibus:in longum protrahatur:speramus tamen:ut demum ifracta ipsorum iniquitate: tuam sis dignitatem retenturus. Quod aut scribis: ut ad te 3 libros iuris ciuilis transmittam: faciam id equidem libentissime: sed quiapro/ pter hæc bella intestina: quæ adhuc sedata non sunt: nullus hinc potest núcius tuto discedere: expectabis ad paucos dies: quousq: pax: quæ inter partes tracta tur:ad conclusionem ueniat:tuncuoto tuo securius & melius satisfiet. Si quid estaliud: quod mea tibi opera prodesse possit: tuu est iubere: meu aut madata tua glibentissime exequi. Vale. (Mixta expluribus.

Mixta epistola ex pluribus estilla: quæ plura i se genera copsectif: uelplures diuer sas spés: cuius epistolætalis breuiter est regula.

Regula.

Si uoluerimus mixtam epistola ex pluribus ad aliqua persona scribere: illam in

D iii

tot partes dividentus quot erut genera: uel species epistolarum ex quibus ipia erit composita: & tunca maiore semper & maioris momenti incipiemus: per omnia seruando regulam suam: prout in suo capitulo declaratum est: deinde ad propinquam descendemus: deinde ad minorem: donec omnis rerum scriv bendarum numerus compleatur: semper in omnibus seruando regula suam: sicut i suo loco suit superius definitui. Sed illud addere debemus: quod semper est faciendu aliquod exordiu in tali epistola: per quod declaremus ea generali/ ter quæscribere intendimus: uel salté ut per ipsum demus aliqué itroitum ad ptuse Commi ipsam epistolam coponendam. In fine præterea epistolæ adiungimus oblatio/ nam u nes coluetas: addedo etia: si nobis uidebit: expositione alicuius negotii nostri: pluprin quodad ipsum amicu scribere intendimus; quæ negotia: nisi fuerint alicuius magni momenti: sunt semper postponenda: quia amico e causæ sunt prius re citandæ:& expediendæ: gpropriæ: ut uideamur ipsorum negocia magis cor magis di Exempl di habere: gnostra. Propositio. S cribat cofolatoria simul: & graue: ac domestica epistola ad popiliu marcus cu/ melcrib iddin Exemplum. I ntellexi pompilicharissimæ examicog nostrog litteris: quæ mihi diebus istis genter. redditæ fuerunt:patrem tuu:uiz optimu:ex hacuita decessisse:quod mihi p/ omenad fecto tanto molestius suit: gto mihi tu charior es: cuius ego existimo omnem Kum II fortunam mihi esse comunem: hanc ideo calamitatem tang propriam existiv mornun maui:sed cum exaltera parte considero: g benenatus fuerit: goptime educa/ madie tus: quibus honoribus inter cæteros sui ordinis uiros functus: qua facili mor glaris (u) bo correptus: & dum tempus erat: ut naturæ concederet: gfanctiffimæ mor/ Buirtu tuus:certæ nihil est quod doleá:imo uere potius decet:ut deo maximo gratia ienscu haheamus:qui prius illu tantis muneribus donauit:deinde placidiffima mor huum te noad tenebras fed de tenebris ad lucem reuocauit. Sed his omissis ad eaue z mponi niamus: quæ ad nos magis attinent. Scias diebus istis senatu nostro nunciatu mperedi fuisse: samnites maximu contra remp. nostram exercitum preparasse: ac quot go:qui ro tidie in agrum nostrum incursionem facere. Vnde centuriatis comitiis cæle/ Huerit re bratis: decreuerunt patres: ut contra hostes arma sumantur: eig: rei pompeiu alupolit nostrum præposuere: qui consilio: sapientia: & auctoritate nemini cedens facil lime possit rem istam conficere. Tu si me audies ex cumano tuo aprimum in alitatino tutibusal urbem uenies:ne tumultuario bello ingruente:aliquid damni patiaris. Quod 3 bunt. scribis: uta debitoribus tuis pecunias exigam: perficerem illud profecto liben mandoel tissime:sed in hoc tam graui tumultu:negs forensium causarum:negs senato denatur riæactionis amplius locus est: quousgres ad aliquid melius tendant. Sed hoc unum tibiaudeo scribere:quod si tead nos gprimu cotuleris:non solum pote pertimu ris priuatis: sed etiam publicis fortasse rebus non mediocre subsidium ferre: ainme quod ut facias te hortor.rogo: & moneo: tibi tamé nung defutura opera mea ainme 2 Pius 1 polliceor, Vale,

Elegantie diffinitio ac regulæ: quæ ad superiores epistolas faciunt. Libellus se ipla :per inde fori cundus. Lagária est uenusta uerbog cocinitas: dulcé auribus afferés sonú: cuius quide generales regulæ sunt trigita. Regula, I. Laudabitur illa oracio:quæ obliqua dicit:& a posterioribus in/ lam: cipiens dictionibus:in uerbum sepius:gin alia orationis partem mper finiat:ut Cæsar adeptus est monarchiam imperii summis uiri/ bus:quod elegatius dicitur: summis uiribus imperii monarchiam Cæsar ade mad Regula. II. latio Commendabitur quoq oratio quæ dictionem habeat universalem affirmativ noftri: uam uel negatiuam in fine: uelaliquod insigne nomé: ueladuerbium. Exem/ ICUIUS pluprimi. Oes laudant ea: quæ uir bonus facit: quod uenustius dicitur. Quæ riusre uir bonus facit: laudat omnes. Exemplum secundi. Ego neminem habeo: qué TISCOL magis diligate: quod pulchrius dicitur. Quem te magis diliga: habeo uemine. Exemplum tertii. Egregia sut ea quæ scribis ad me: quod cocinius est. Quæ ad USCU me scribis: sunt egregia. Exemplum quarti. Ego omnia diligenter perfect: quæ iussisti mihi:quod æloquentius dicitur. Quæ mihi iussisti:perfeci omnia dili/ pars siltis Regula. III. ihi p Nomenadeiectiuum elegantius substantiuo præponitur: ut uirtus summa: im mem perium magnum:cossilium utile:melius enim dicitur:summa uirtus:magnu existi/ imperium:utileconfilium&huiufmodi. Regula. IIII. duca Interadiectiuu & substatiuu semperaliquid est sterponendu: ut maxima uirtus 1101/ cælaris fumma laude semper extolleda est: quod elegatius dicitur maxima cæ 100/ faris uirtus summa semper laude extollenda est. Regula. V. ratia Quotienscung abapposito alicuius uerbi secudarii oratio incipiat: quod subito. mor relatiuum sequatur: elegantius inter relatiuum & antecedens secudarium uer eaue z bum ponitur:ut Aeneum pompeiu:qui romanorum auxit imperium:fum ciatu mopere diligo. Venustius enim dicitur: Aeneum pompeium summopere di/ quot ligo:qui romanum imperium auxit. Regula. VI. cale S isuerit relatiuum in obliquo casu positum:uenustius antecedens:in relatiui npelu casu positu postponetur: ut: Virtutes quibus ab ineunte ætate studuisti: imor isfaci talitati nomen tuum commendabunt: quod elegantius dicitur. Quibus uir tutibus ab ineunte ætate studuisti: immortalitati nomen tuum cmmoenda/ umin Duod Regula. VII. liben Quando est aliquod substantiuum cum præpositione aliqua junctum: quod sit de natura præcedentis uel subsequentis clausulæ: præpositionem in relatiuu nato/ uertimus: & uerbum substantiuum adiugimus: ut pro tua humanitate mul/ thoc tain me beneficia cotulisti: quod elegatius dicit. Quæ tua humanitas est: mul pote tain mebeneficia contulisti. & sicin cæteris. Regula. VIII. ferre: S æpius relatiuú: quod uerbo primario additú est ad secundarium trasseremus: imea



tute. Decimanona regula. ıdi ıla. d ci S æpenumero uerbum in finitum uertemus in participium tam ablatiui q ac cusatiui casus:si uerbum aliquod præcedat. Exemplum primi: Mihi opus est consulere: quod melius dicitur: mihi consulto opus est. Exemplum secundi: tulli Bonam tibi fortunam inuenire curabo: quod uenustius dicitur: Bonam tibi fuit: fortunam inuentam curabo. Vicesima regula nter Cum adiectiuum & substantiuum: ineodem casu posita acciderint: substanti/ qui gula la ex uum in genitiuo casu ponemus: adiectiuum uero in eo casu: in quo poni de/ bet: sed in numero sin gulari & genere neutro locamus: ut multa pecunia: par ua sapientia: aliquas litteras: quod melius dicitur: multum pecuniæ: parum sa primi pientiæ: aliquid litterarum. Vicesimaprima regula. s fuit Cum duobus substantiuis idem adiectiuum adiici debeat:adiectiuum in princi facile pio orationis collocamus & substantino cum & uel tum geminato postponi/ egula, odele mus:ut Cæfar fuit magnus uir & magnus imperator: quod ornatius dicitur: Cæfar fuit magnus & uir & imperator. Vicesimasecunda regula. egula, Cum adiectiuum & fubstantiuum simul fuerint: quorum substantiuum: abad/ lii ca/ iectivo formatum: fuerit diversæ significationis a primo substantivo: in duo tem: funt potius substantiua transferenda: ut Cauendum est: ab honestate natura/ gula, nti:g li discedamus: quod melius dicitur. Cauendum est: ab honestate naturacadi Vicesimatertia regula. scedamus. n ap C um gerundium accusatiuæ uocis habuerimus potius illud in supinum ablati uæuocis transferemus:ut. Hoc est mirabile ad uidendum: quod elegantius di nn; m' nMi citur:hoc est mirabile dictu. Vicesimaquarta regula. S ialiquod superlatiuum durius acciderit:pro eo positiuum ponemus:aceiad/ uerbium superlatiuu addemus: ut necessariissimus: quod elegatius dicimus: gula, n de/ maxime necessarius. Vicesimaquinta regula. S ialiquem maximopere laudare: uel uituperare uoluerimus: laudationis uel ui tuperationis caufam in genitiuo constituemus: ac huiuscemodi nomina: splen asele gula dorem:fulgorem:gloriam:uel laudem:uitium:facinus:crimen:aut fcelus:ad/ demus. Exemplu primi. M. antonius plurimum æloquentia ualuit. quod me lius dicitur: Marcus antonius plurimum æloquentiægloria ualuit. Exemplu irtu fecundi: Lucius catilina coniuratione damnatus est, quod elegatius dicitur: Lu gula im & Vicesimasexta regula. cius catilina coniurationis scelere dánatus est. Quotiens nomina singularis: uel pluralis & singularis numeri connectuntur: ui rerú ciniori semper respondendum est. Si uero pluralis numeri fuerint: ad nobilius luri/ transeundum erit. Exemplum primi: Cæsar resqipublica romana merito Põi gula peio infesta fuit. Exemplum secundi: Exercitus nostri romanorumos turmæ Vicesimaseptima regula. turpiter fugati funt. cato Nonnung comparatiua pro positiuis ponuntur: ut uehementius pro ueheme pair Vicesima cctaua regula. ter,& sæpius pro fæpe, UIV



िति वार्क प्रति विकास minus pientifilmo: quenerando. În epistolæ aute medio eisde ferme & superi oribus titulis utemur. Protonotariu uero in liane tergo sic aggrediemur. Petro Dandulo: Rhomanæ basilicæ protonotario: no minus accuratissimo: q sideli: domino singulari. A bbates præterea & reliqui sacerdotes tali in epistolage tergo sunt titulo deco/ radi. Petro Cornelio diui Fracisci coenobitam antistiti: & religioso: & optimo. Ité.Petro nigro: diuo iuliano dicatæædis antistiti: flamini pientissimo: opti/ moq. In epistolæ aut medio reuerétia: dignitaté: paternitaté quappellabimus. wir. Ad Cæsarem. dece la cost lile plan R homanog imperatoré: diuű cæfaré: cæfare a maiestaté: christianæ reipustuto/ ré:uexillifegen triúphatoré:patrépatriæ:augustú:inuictissimű:faustissimű:pi entissimuq dicemus. Cui tales i epistolage tergo tituli tribuunt. Federico ter/ tio:diuino afflante spiritu:rhomanose imperatori cæsarica augustissimo sauv stissimog. In epistolæ uero medio maiestaté:serenitaté:amplitudiné: potesta tem:celsitudineq appellabimus. Ad regéuel minoré principé. Regula. epô R egé: ducé: principé quo pac comité: regiæ uel ducalis celsitudinis siue disnita/ em; tis decus: heroicase cultore uirtutu: principatus ornametu: regii culminis sple doré: & unicu firmamétu: christianissimu: potétissimu: magnificetissimu: ma gnanimű:fortiffimű:iclitű:fœliciffimű:fereniffimű:illuftriffiműg appellabi lios ing ma mus. Cui tales in epistolar, tergo titulos adiiciemus. Karolo triplicis galliæ re gichristianissimo:regiiqculminis spledoriserenissimo:illustrissimoq.In epi stolæ uero medio maiestate:serenitate:celsitudine:potentia:amplitudine.ma gnanimitate: fœlicitateca dicemus. Adequité aureatu. Regula. V. E quitem equestris ordinis uirum: militiæ decus: reipu.columen: patriæ spem au ampliffimam:fidiffimamq: fpledidiffimum:generosum: excellentiffimum: clarissimu:inclytum:magnanimu:potetem:fortem:strenussimumque dice/ dei mus. Cui in litterage tergo hos titulos tribuemus. Bernardo lustiniano splen ris didissimo equestris ordinis uiro: patritio ueneto: militiæ decori: reiquepubli/ 11 cæ firmamento. In epistolæ uero medio splendorem: generositatem: excellen tiam:claritatem:strenuitatemque appellabimus. miei ni il il il il il Ad Patricium. Regula. VI. P atricium senatorii ordinis uirum: senatorem: magnificum: spectatissimum: nobilem:generosum:ornatissimum:clarissimum:insignem:spectabilem:in/ tegerrimu: prudetillimu sapietissimuqi dicemus: cui in epistolagetergo hos ti tulos darelicebit. Ioanni Fuscareno patricio ueneto senatoriio ordinis uiro integerrimo optimoque. In epiltolœ uero medio magnificetia spectabilitate nobilitaté:generolitaté:claritudiné:integritaté:prudétiá:sapiétiáo, dicemus m I. Ilud quoque annotatione dignu censemus: non tantum patricios: uerum & consulares quoscunque uiros urbiú præsectos: consules: pconsules: prætores



Mathematicu arithmeticæ: uel geometriæ: uel sideralis sciétiæ psessoré: satoru expositoré: diuini numinis cosciú: sider speculatoré: phætotæi cursus explora toré: uel simobilis magnitudinis metitoré: uel discretæ quátitatis supputatoré accuratissimu: subtilissimum: acutissimum: prudentissimum: perspicacem: excellétissimu: diuinu: sapiétissimuq: dicemus. Cui tales in epistolar tergo tiv tuli assignant. Dominico bragadeno mathematicæ artis psessori no minus accuratissimo q doctissimo. In epistolæ uero medio acumé: subtilitaté: prudé

tia: sapietia: excelletia: pspicacitate quicemus.

M.

mi:

ofu

nus

linis

ntia

núg

rude

titu

1 epi/

VIII.

etitu igif.

mo.

IX

farei

g iu

ellen

tulos

imo

inte/

pul/ nugs ime

dio

Ad musicu uateq. Regula XIII. Musica uateque est de ferme titulis decoramus: cælestis armoniæ imitatore appel lantes:pieridumfilium:mufarum alumnum:apollini facratum:thelpiadum choro dicatum: hippocrenidum choro facratu: pegafidu amicu: libetriducul/ tore:pegafæo liquore faturatu:lauro ifigne:pallida decoratu hædera:pirenæo fonte potu: castalii fontis domesticu: parnasii fluminis no ignaze: cephisi gur gitis uel fluminis no expté: hæliconiæ rupis accolá: parnafii nemoris explora/ toré:cyrrhæi jugi no alienu:aonii motis habitatoré:phœbæi numinis iterpté testudineælyræmoderatore:nouenaæsoroædecantatore: parnasiæædisci/ ue:facru:diuinu:elegatiffimu:facudiffimu:fuauiffimu:iucudiffimu:ornatiffi/ mű:canog:fonog:argutű:decetiffimű:celebratiffimű:expolitiffimű:altifonű dulcisonu mellifluuq dicemus. Cui in epistolase tergo tales merito titulos tri buemus. Joani mario Philelpho mulage cultorità ornatissimo g elegati. In epi stolæuero medio divinitaté: elegatia: facudia: suavitaté: ornatu: itegritaté: no/ bilitaté: excellentiaq dicemus. Adoratoré. Regula, XIIII.

Oratoré forésiú causa tutoré: latini eloquii moderatoré: pedestris ofonis de cus: patriæ linguæ unicú splendoré: reip.cosultoré: sanctarú legú asservatoré: canorá uirtutis tubá: romanæ linguæ decus: facúdissimú: disertissimú: eloqué tissimú: elegátissimú: limatissimú: expolitissimú: amantissimú: copiosissimú: grauissimúq dicemus. Cui in epistolaæ tergo tales titulos dabimus. Benedie do Brognolo oratori facúdissimo: romanæq siguæ moderatori disertissimo eloquétissimoq. In epistolæ uero medio facúdiá: elegátiá: eloquétis: grauitaté

nobilitaté:præstátiá:excellétiá:integritatemq;dicemus.

Adgrammaticum.

Regula XV.



ria. quum eni magis magifq indies emollior: ut tecum beneficiis certare pol fim: tu magis magifq adeo respondes: ut me semper benignitate ac liberalita te & munificentia a te uictum esse fatear necesse sit. Et merito illud poeticum sigmentu in te copleri uideo: quilli simplicem dicunt charitem duplices semp sorores remittere solitam. Tu eni nunquinica euphrosinem mea recepisti: quilli aglen thaliamq cu suma beneficentissime remiseris. Hic ortum est: ut no ego solu: qui inter cæteros oratores siue poetas minimus sum appelladus: sed & cæteri quoq oés: qui tua hanc liberalitaté agnoscunt: quotidie meditentur quibus potissimu sis muneribus afficiendus. Suscipe igitur læto uultu exhilariq sacie quæ tibi munera damus. Et fac ut nostri memor sis: qui maximo cupimus ardore: ut aliquando intelligas: hanc tibi etiam animam nostram pe petua seruitute dicatam esse. Vale.

I acobus geroldus styrus: Cnitelfeldensis: bonaru artium doctor: ac patauinæ academiæ moderator: Excellentissimo doctori: Francisco nigro: Veneto tam

oratorum gpoctarum principi:fœlicitatem.

cura

uita

atori

intia:

ieu ap XVI

optiny iti:do

dabj

ratifi

xcellen XVII.

pidiffi ruadii:

ous ta

Patri

nore:

itia:di

WH.

a: ca

ter/

næg

t.Pro

fexu:

tulos

tituli

10.

US DO

opta/ uibus

rifice

neno inis:

rere

tua

E xcogitabam mecum ipse diebus istis: Francisce charissime: quona potissimu pactotibi possem: si no maiores: pares tamen pro tantis in me beneficiis tuis gras referre. Nam agere quidé satis posse cofideba: sed non in uerbis consistit humanæ societatis coseruatio: ast potius in beneficion multon uicissitudine Et profecto nihil reperire potera præstantia dignú: ex quo intelligeres animú meu tibi esse gratissimu. Sed cum in hac diutius dubitatione manerem: sup/ uenit etiam præstátissimű opus tuű:mihi nuperrime dedicatum:in quo tam facundissime: taq copiosissime noua epistolage coponendage arté inuenisti: ut nequeam pfecto illa uelfatis mirari: ueletiam fatis comendare. Vnde si prius mens mea dubia erat: quo pacto possem pro tátis in me beneficiis tuis tibi pa res gratias reddere: nunc multo magis dubia relinquif: necpenitus scio: que admodu possim tanta beneficia etia suma animi mei gratitudine cosequi, na no est ad diuinæ huius beneficentiæ tuæ laudé:a mea remuneratione aliqua uel par uel similis coparatio. Hæceni fluxa & uana: illa uero stabilis & imorta lis: & ideo non nisiabimortali corpore exequenda. Proinde hoc est ad animu deferédű quod suű erat corporis psicere. Asus igit qp se imortalis est & diui/ nus: quod corpus tibi necagere nec referre potest: illud perpetua ac memori mente semper habere pollicef. Tibi igif Francisce charissime: præter hanc im mortale apud me tui memoria: si quidest quod mea opera uti uolueris: tui est præcipere: meu auté iussa tua glibentissime exequi. Vale.

Opusculum hoc de scribendi epistolas ratione gdiligentissime emendatu: Arte & impensis Boneti Locatelli Bergomensis: Impressum est.

Anno dominicæ incarnationis. M. CCCCLXXXX. Quinto Idus Septébres.

Venetiis.



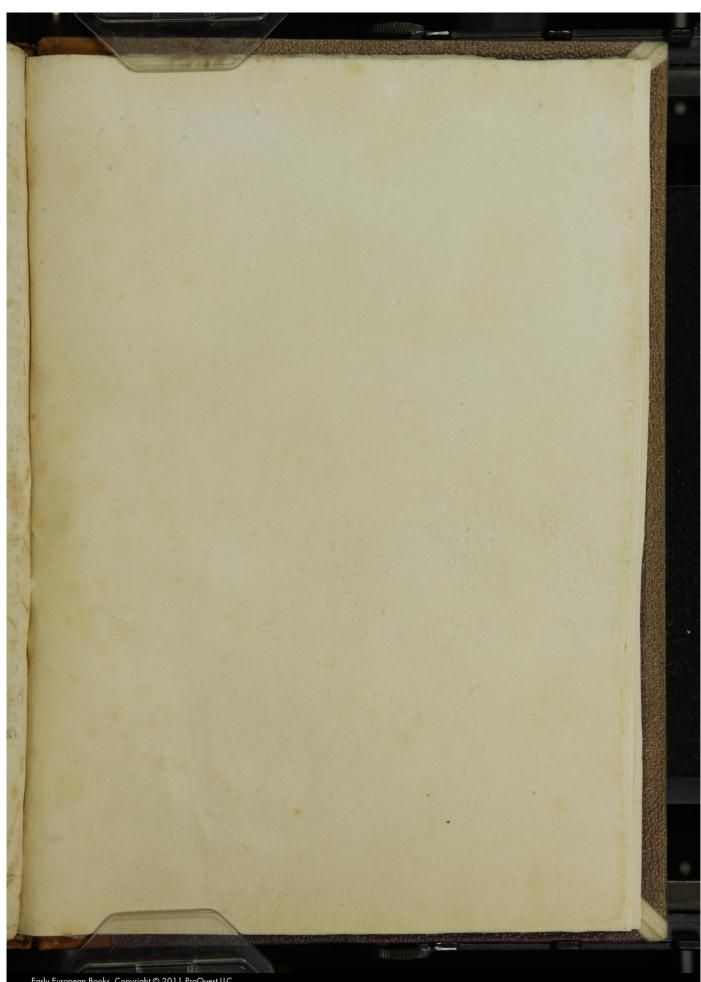





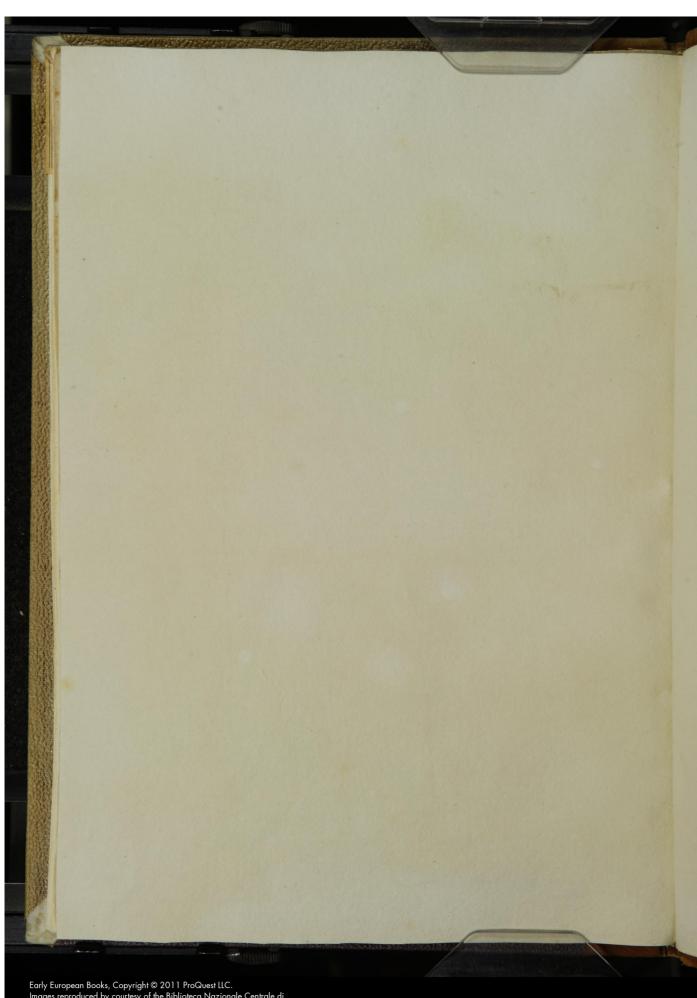





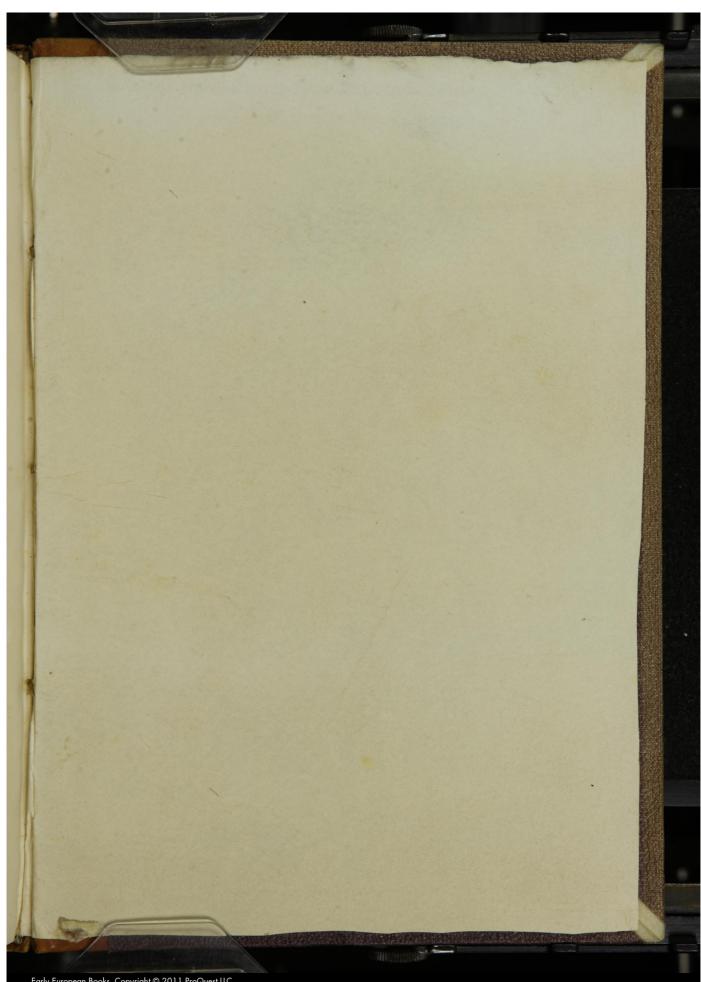